INSERZIONI

Schnerded a pagasente di private agli Dilei di Pebbliche

HAASENSTEIN E VOGLER

TORINO, Via Santa Teresa - GRNOVA, via Roma
- billano, Derre, Vitt. Em. - Bolla, Via della Marpati- (Dana Sciarra) e presso I o altre, necolaranti alParistra, ai anguanti precsi, pie oppi linea a espate

di linea : 4º pagian Ocol. 4a - 4º pagian L. E.

Papi animi: 2000 - 1. 1. 1.

Centeximi 😇 in tutta Italia.

# GAZZETTA PIEMONTES

ASSOCIAZIONI

Deep: Gantoite Letteraria.

Confesimi 55 in tutta Italia.

# La politica elettorale

Un lettore, di quelli che seguono con attonziono la condotto politica del giornale, el scrive chiedando perche noi, i quali abbiamo avversato per lo più la politica coloniale ingoiatrica di sostanze pubbliche, a per contrario abbiamo dedicate molto simpatie alla causa della italianità di Trento a di Trento di apprenti per contrario. Trento e di Trieste, di siamo poi complaciuti del-l'elezione del deputato africanista, rinunciando vo-lentieri alle irredentista. La domanda è modesta, e vogliamo anche oredere che sia stata fatta in lumna fede, senza sottintesi o insinuazioni, ma co-gliondo soltanto una apparente contraddizione. Epperò di huon grade ci apprestiamo a rispondere al lettore interpellante, tanto più volentieri che non sì costeri molta fatica dimestrare, con tulta chiarezza, il pensiero nostro. Il qualo è continuo e coordinato così nell'ordine del fatti come in quello dei giudizi. Veramente, per chi legga attenta-mento il nostro articolo dell'altro giorno, chiaro e preciso ne' suoi termini e ne' suoi motivi, il nostro concetto non deve avere molte escurità.

Che cosa alibiamo detto? Abbiamo noi detto che in Antonelli approviamo tutta quanta, inte-gralmente, anche ne suoi disastri, anche ne suoi pericolesi ardimenti, la politica africana? No, in verità. Ne, a questo modo, lo stesso Antonelli non ha mai approvato um tale politica. Abbiamo noi detto di rimmeiare agli alti ideali, sacri per ogni italiano, del diritto nazionale di Trento e Trieste? In verità no, nen abbiamo detto ne anche questo. Noi abbianto detto soltanto questo : che fra un cittadino romano benemerito della patria, e un giovano, certamento egregio, ma che veniva presentato in nome di un irrodentismo frettoleso e battagliero, non el poteva essero alcua dublito per la scelta; che il Corpo elettorale remano aveva dato prova di serietà, di laton senno politico eleggondo il primo e lascuailo atare il secondo, in cui clezione, specie pel gran rumore fatto interno al man nome dai radicali, si-

In termini di massima non siame amanti delle candidature-protesta, lu quali astraggono dal va-lore intrinsoco del candidato, non avendo altre intento che quello di soddisfaro a un moto, sovonti volto passeggero, della pubblica opinione. Quando le cagioni del momento che hanno prodotto quella tale agitazione dell'opinione pubblica son cessate, cossato del pari l'importanza e l'autorità dell'elotto. Questo non dicinmo nei riguardi del caso nostro, perchè qui, al postutto, si trattava di un nostro valurese collega, pel quale nutriamo molta stima personnie. Mn. ripetiamo, in termini di massima. Se si dovesse inveterare l'uso di codeste elezioniprotesta dove androbbe a ficcarsi la serietà politica degli elettori, l'antorità sostauziale dal Parlamente? L'elezione politica ha da esser fatta con eriteri sodi e di lutona convenienza; il mundato ha da essere alfidato e chi, moralmente, ne ha acquile sue onere per le ma sito il diritte per si ranzie che può dare al Corpo elettorale a al Paese. L'elettore, per dichiarazione stessa dello Statuto, compie soltanto, per co a esprimerci, un atto di de-posito della sua sovranità. Il mandato imperativo e assolutamente oscluso.

Ora qui, nel caso nostro, eleggendo il Barallai, tante della nazione a un preciso mandato imporativo? Con questa elexione non avrebbero gli olettori detto in termini molto netti e definiti al loro eletto: Voi combatterete per la lale peli-lica estora e non per la tale ultra; voi terrete bordone all'Imbriani nelle sue rivendicazioni irredentisto; voi farete il paio col Cavallotti nella guerra alla triplice alleanza?.... E questa non sarchhe stata una vera o propria invasione del Corpo elettorale sui peteri legislativo, esecutivo o regio, ai quali compete la direzione della politica estera?..... O noi ci inganniamo, u questo è chiaro come la luco del sola. Ma, ci si obblettera, eleggendo l'Antonelli non è forse il Corpo elettoralo renuto nelle medesimo conclusioni per ciò che riguarda la politica africana? Ah! noi vispondiamo di no. Innanzi tutto l'Antonelli non è mai stato un africanista nell'irrazionale senso della parela; anzi fii um di quelli che il Governo consigliarono seventi volte la prudenza. Poi qui non si truttava di approvara in lui una politica piuttosto che un'altra; ma bensi il compensare un cittadine che ha lavorato per l'enere e per l'interesse

E che l'Antenelli sia un benemerita del Paese, niono può contestare. È un cittadino romano, il quale è degne di mer nato a Roma. Ricco, nobile, cresciuto fra gli agi, egli ha preferito i viaggi pericolosi nell'Africa, dove alla civiltà curopea s'apre un campo di movo attività. Nel mo-mento in cui l'Antonelli dedicava la virtu del suo spirito e la energio del suo corpo a codesta opera di civiltà, noi erre con là impacciati in una politica male iniciata e mal consigliata, sul punto di fare quel che si dice una brutta figura in faccia all'Europa. Egli, un po' per secondi eventi, ma più per valore e accortezza sua, dette l'opera mm a quella politica; drizzò a buon fine gli sforzi fatti; pacifico gli animi delle genti indigene, cho vedevano di malocchio la nestra comuista frustravano gli scopi, e fece in modo che, pacificata l'Etiopia, stringessimo un trattato di pace, gua, il comm. Sianzani, direttore del traffico della dal quale solo, avversari si fautori della politica Rote Mediterranea, l'assessore dett. Tacconia, il commoloniale, tutti vedevamo doversi ripetere even- mendatore Martini, il cav. Chapuis, il comm. Durio; cata l'Etiopia, stringessimo un trattato di pace, tuali, futuri aumenti.

Tall le benemerenze dell'Antonelli, non altre, che anche noi non potessimo riconoscere, come tutti onestamente delibono. Che se l'Antonelli, ammesso e non concesso, intendesse nella sun elezione fuvoveggiamentl o approvazioni che non rrum nell'animo degli elettori, noi primi deplororemmo posta dagli elettori romani. I quali, questa volta, ci sin permesse ripeterlo, hanno dato prova di sonno e serietà politica, di cul, altre volte, parvero difettare. Essi hanno pensato che l'irrichatismo non si ha da fare a chincebiere o a elezioni politiches che delle une o delle altre le mazioni, contro cui si fanno, possono rideral con donno del credito nostro. Poi, data la massima, non vediamo d'appello comm. Bonelli, il cav. Leone Fontana, as-perche un'altra volta non si dovessa eleggere a sessore di Torino, il colonnollo dei reali carabiniori, perche un'altra volta non si dovesse eleggere a deputato un nizzardo, un savoiardo, un côrso, un tichese, un dalmata, un maltese, che sono pure tutti italiani. E tale massima tuttavia non serrivebbe a far progredire di un ette il pensiero politice del diritto panitaliano.

monopolizzatore. Sul diritto della nestra nazionalità abbiamo fabbricato la grande unità dell'Italia. e il diritto degli italiani E quando tutto merramo da conquistare, a ahime nulla da perdere, furono le audacie, gli ardimenti, perfino le imprindenze, che valerro a condurci a buca fine. Ma oggi l'aspetto delle cose è mutato: abbiamo una grande e forte, se non ricca, nazione da conservare contro te insidie dei nomici esterni e, ripetiamolo pure, interni. Ora, poichè ma ci è dato mutover guerra a mezzo mondo per farci restituire dagli altri il mal tello o quello che noi stessi abbiamo ceduto o non abbianno sanuto testessi abbiamo ceduto o non abbiamo saputo te-nere, ci è giuocoforza adattarci a un lavere paziente e di prudenza. E quel che um possiamo avere per conquista, cercar di ettenere per progressiva accessione. Un tale lavoro potrà esser lonto, ma non può fallire nei suol risultati.

> La potenza attrattiva di una nazione come la nostra s tale che niuno puè disconescere. Ma non bisogna intralciare queste invorie lente del diritto italiano con inconsulte intemperanze. Intanto il porro unum est necessarium della politica italiana è questo: rimanere scrupolesi osservatori del patti, acciocche non abbiamo a crearci in Effropa nome di mal fidi, e tener viva e attiva la civiltà italiana nelle colonia e nei paesi italiani soggetti allo straniero; l'un còmpita spetta il Governo, l'altro ai cittadini, ed untrambi, nonchè intralciarsi, delibeno procedero connessamente o con dirittura. Se uno scarta, si fa un passo indietro; e chi di perde non ===== gli stranieri, ma nol, gli italiani non regnicoli, e la nostra causa comune. Or, come este il lettore che ha dato motivo a questo articolo, noi siamo quant'altri mai infinimmati per questa causa; e come non potremmo esserlo se amiamo questa Italia con tutto lo forze dell'animo nostro e per quanto ella distendo le sue delci riviere e intende la bella lingua del si ?....

Ora, per tornare al fictio che ha dato origine alla lotta riettorale di Roma e quindi al nostro articolo, ci trovavamo di fronte a un atto, sia guificava una vivaca protesta contro una nazione la quale la si gravi torti storici e attuali verso il austriaco. Quali speranze averano concepito quelli scotlimento degli italiani, ma alla quale, volere o no, siamo legati da patti precisi e, finora, fruttuosi di pace. Ma questo I minneciare con l'arma scarica! Ma poi non è quasi meglio lasciaro cho l'Austria se-guiti nella sua politica disgregatrico dello varie nazionalità? Il divide et impera, su cui si basa quella politica, durerà finche potrà durare; ma finim per esaurire le cuergie unificatrici delle Corone d'Absbargo e di Santo Stefano, e allera i primi a vantaggiarzone saranno i popoli che più avranno conservate per la buona accasione lo proprie energie.

> Noi abbiamo una gran fedo nella forza unifica-trice del diritto e del persiero italiano; o una grande fiducia riponiamo nella virtu il resistensa degli italiani irredonti. Ad essi dedichiamo tutti i giorni un pensiero; e, nell'ambito modesto della nostra azione, diamo opera a tener viva la finmuta; ina senza intemperanze o senza frenesio inconsulte, senza velore che la piazza intponga al Governo la sua politica e che il Governo sia tenuto a cedero alla piazza. L'aver ritenuta meno opportuna la candidatum-protesta non ruol dire che noi si abbia rimunciato a certi ideali, a cui, como dicemmo in principlo, de nessun italiano el può abdicare, come non vuol dire che si voglia approvare in tatto e per tutto, unche noi suoi errori, la politica africana l'esserci compiacinti della elezione del conte Antonolli, cittudino romano.

La nestra distinzione non è sottile; anzi, se non ri fa velo l'amor proprio, ci sembra molto chiara e precisa nei suni termini del pari che nella sua

#### l Barcellonesi a Torino

GH spagmuoli visitano Torino. Reduci da Soperga, I membri della Doputazione barcellonesa si recarono ieri a fare una visita al prefetto conta Lovera di Maria il quale li ricevette con la commeta cortesia. Indi al recarone al fiuni-cipio, dovo furene ricovati dal sindaco e dalla Giunta. Rusi manifestarano in queste lore visita tutta quanta la lore saddisfazione per le acceptionza ricavute in

questa mesta secasione.

Finito le risite, guidati dal console di Spagna conte
Gani, andarono a furo un giro per la città, visitando
l principali monumenti. In questo laro giro, assi, l cittadini della più bella città spagnuola, capressero la loro grando ammirazione per lo bellezzo di Torino, Rientrarono all'altergo verso le sei, cioè un'era prima del banchetto, riservandasi di completare la loro vi-

sita stamane. Senonche, giunti all'Albergo d'Europa, gli spa-gnunti riceverano un telegranma del ministro di Casa Realo di Monza, col quale si annunziava loro che sarebbero stati ricevuti dal lto oggi stesso perció decisero di partire col treno diretto delle 8,30 di giamattina alla volta di Milano e Monza.

#### Il banchetto.

Poco prima dello 7, ora fusata pel banchetto of forto alla Deputazione barcellonese dal Biunicipio di Torino, tutti gil invitali si succogliorano all'Albergo

Si ando a tavola alio 7 a mezzo. La reensa era sinpendamente guernita di fiori freschissimi ed era sontuosiasima ed elegante. Nel centro della lunga tavola da un lato sedeva S. E. Il comm. Pujol, capo della Deputazione, a destra zodevano il prefetto conte Lovera, il presidente della Corte d'appello, don Mannel Aranda, relattora capo dell'Hinstracion Artistica di Barcellona, il comm. Dadano, muessora Il Torino, il direttore dei telegrafi, il conte Gani, console di Spaa sinistra il sindaco comus. Voll, il comus. Armo. procuratore gunerale alla Corto di cassazione, il commondatore Carlos Pirozzini, noembro corrispondente della Regia Ascademia Spugnuola di San Fornando, Fon. Villa, il signer Antonio Bogo, membro della Deputazione spagnuola, l'on. Chiosa, il conto Perrona di San Martino, assessore, il cay Luigi Palunde, perrolaritareno del E. Luita il corre lumbo, segretario-capo del E. Lulto, il signor Angelo Hossi, consigliere comunale, il camu. Municchi, il camu. Riccio, il car. Demichelis, il consigliere ca-valiere Itabbi, il consigliere comunale Bracale, il conte Cassis, segretaria del prefetto, il conte Camerana, il conte Di Torrazzo. Dall'altro loto della mensa, di fronte al common-

datore Pojol, sadova il comu. Gioberti, assessore andano, can'a destra il signer den Antonio Canadell y Prats, banchiero o armutaro barcellonese, il generale Briganti, il procuratore generale della Corte ll comm. Ajello, assersore, il car. Locarni, il conte Biscarotti, assessare, il comm. Reycond, l'avv. Mer-lani ed il cav. Della Vedova, consiglieri comunali e il

segretario comunale car. Pich.
A sinistra del comm. Gioberti sedevano S. E. I comm. onor. Domenico Berti, primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Maurigiano, il commen-Il quale diritto à nella concienza di tutto il datore B. Squinabel, mambro della Deputazione barcosolo e sta sovra i partiti; e niuno può farsene collonese, il conte Pernati di Momo. consigniare co-

mundo, il signor Ferri, segretario della Deputaziono spagnuola, il comm. Sinco, assessore, il prof. Garelli, rappresentanto il rettoro della nostra Università, il direttore compartimentale delle poste, il comm. Bollati, pesessore, il consiglieri commali avv. Gustavo Nigra, Canonico e comm. Laura e il signor Migliere.

Nigra, Canonico o comun. Laura e il signor Migliore, presidente dell'Associazione Generale degli Operai.

Erano altrari rappresentati i giornali cittadini Gassetta del Popolo, Gassetta di Torino, Gassetta Piemontese, Corriere Mazionale, l'Agensia Stefani, Panquino e Fischietto.

Il pranzo fu oltrumodo squisito, e servito inappuntabilmento dall'egregio sig. Borgo. L'animazione duranto il banchetto ando man mano crescendo.

Allo champagne il primo a prendero e parola fu il prefetto conto Lovera che propose un brindisi alla Spagna, al suo giovano re od all'augusta raggonte, o porse il saluto del Governo al rappresentanti di Barcollona. e la nazione spaguacia e la nazione italiana soma oggi fuse da un comune affotto; la presenta vostra — sogginuso rivolto ni barcollonesi — lapira a tatti umo dei più vivi voti: quello cuò per la prosperità della Spagna, pei suo re, par la reggenta. l'ossa il cuore di questa augusta donna avero il conforto che degidore, o possa tadero sul trono della Spagna il re dogno di lei a dei nobilo popolo appagnolo.

Il sundace camun. Fall, propagnito un brindial, come

della Spagna il re degno di lei o del nomio popolo spagnanolo. 
Il sindaco comm. Feli pronanziò un brindial, como si suppre, clarato. 
Per non ripetere male ciò cho disso il prefetto; — esciamò, — ricorro alla parole di un immortulo spagnuolo, l'Addio a Barcallona di Cervantes, che l'llustro scrittore popolare torinose. Du Amicia adepera per salutare la balla città. Egli — l'oratore — pronuncia questo addio cia suona altissimo omaggio a Barceliona, o frase per frase lo illustra con opportani commenti.

Indi con l'olegante sua paroia il nestro sindaco, lasciato l'imm a Barcellona ed ai suoi rappresontanti, accenna con rasmarico alla partenza, fiasta per domattina, della simpatica Deputazione; accenna altresì alla obiazione di L. 1000 fatta dai harcellonasi pel monumento al compianto Principa Amedee, o cogiie l'occasione per invitare a Torino gli stessi rappresontenti di l'accellona alla cerimonia dell'imangurazione del monumento stesso. Seguendo poi la forma delle discussioni consigliari, propose un orn forma delle discussioni consigliari, propone un orline del giorno con cal saluta i rappresentanti di

Manco a dirle, quest'online del glorno fu approvato nienissiral voti. Il conte Gant, cansole di Spagna, fa un brindisi

Il conte Gant, cansole di Spagna, la un brinduit in lingua spagniola all'Itulia e atla Spagna, nazioni sorelle. Fa roti alla Dinastia di Casa llavoia, la quale segno una pugina nella storia della Spagna, ispirandosi al sentimenti di onestà, di lealtà, di honoficenza, personificati in Don Amedeo di Savoia ed in Maria Vittoria. Bere alla prosperità della due nazioni.

S. E. Pujol e Don Antonio Canadall famo brindisi affediacai in lingua spagnaola alla Casa di Sudia difediacai in lingua spagnaola alla Casa di Sudisi affoliacei in lingua spagnacia alla Casa di Sa-

Don Munuel Aranda, reduttore capo dell'Illustracion Artistica II Barcellopa, fa un cortesissimo brindisi alia Stampa italiana. Il cav. Marietti, Camillo del Fischictto, rispondo

con belle parole al collega spagnuolo.

L'on. Villa, pregato insistentemento di parlaro, improvvisa un elevato discorso col quala dico che mi l'Italia ha dato un principe alia Spagna l'Italia ha imparato dalla Spagna a lottare per in propria indi-

Il comm. Ajello prego la Commissione spagnuola di porture un cordiale saluto agli industriali e com-mercianti di Barcellona a nome degli industriali o commercianti di Torino. Inntile aggiungero che tatti questi brindini furono

applauditimini. Alia fine giamero nella sala del convito gli cchi della serenain cauguita dalla alastea municipale; tuti i convitati si recarono ni balconi dell'albergo prospi cienti piazza Castello, a la si offerso loro uno spettacolo quasi matteso e imponentissimo. La vasta pinza era letteralmento gremita di folla; si calcola che atterno alla Banda manicipalo non si raccogliesso meno di una discina di migliata di persune. popolo turinese riconoscente all'omaggio recato dagli spagnaoli alla memoria dell'amato Principe, che ro-niva a manifesture la propria simpatia, la propria riconoscenza a questi buoni e simpatiai barcellonesi. Gli evviva alla Spagna al ripercuotavano fra la folla; don Jese Pujol, invocato col gesto un po d eilonzio, mandò un caldo e vibrato saluto della Spagna a Torino. La falla plaudi fransticamente. La Banda lutuono l'Inno spagnuolo fra gli applansi generali, e dopo quest'Inno esegui la Marcia Reale. Spottacolo indescrivibile. Quando spagnuoli e terinesi si ritirarono dai bal-

conl la Banda prosogni il programma e la folia poco per volta si dirado. La Deputazione barcelloneso era entusiasta di ana dimestrazione così imponente e spontanea.

Le pergamene e i dont. La Deputazione harcollomase recu seco due bellis-sime pergameno firmato da tutte lo notabilità politiche,

artistiche, commerciali di Barcellona. L'una o dedi-cata al Re o porta il saggello della città di Barcel-lona, l'altra è destinata al Duca d'Aosta, principa Emanuele Fillberto. Reca ancora un magnifico album contenente le vo-dute principali di Barcelloun, offerto da quella città

Porte altrest una medagtia d'oro fatta coniare ap-positamente dal Municipio di Barcellona ed un'altra pergamena destinata al Duca di Genora, como ricordo della sua gita la quella città durante l'altima

Enunsiatione. La pergamena al lle contiene la seguente dedica: In pergamona al lie contiene la seguente dedica:

• Marsta! La morte, che troppe mosso immatara
• mento colpisco i migliori, prive immanzi tempo la

• Maesta Vostra di en presenta l'umanità di un beno
• fattare. Al enore addolorato di V. M. sia conforto

• l'universale complanto ed ammiraziono del magna
• mino Principe passato alla storia con tutto lo apien
• dore degno dell'invitta Vostra Stirpa.

• Sire! Da questa città ove la memoria delle virtà

• di Amedeo di Savola rimerrà imperitura, venne

• affidato alla sottoscritta rappresentanza di spagnacii

• ad tralinni il riotoso incoricò di estoriure alla M. V.

ad italiami il piotoso incarico di estornare alla M. le più sincere condeglianze e di deporre sulla tomba
 det venerato Principe una corona in affermazione
 che la comunuma del delore per l'irreparabite perdita sura sempre maggior vincolo di fratellanza fra

 I due popoli.
 Degnatovi, Sire, d'accogliore con gli espressi sen-timenti, l'ununime voto perche la Provvidenza con-servi per lungid e felici anni l'Augusta M. V. al bene dell'Italia, pegno al mondo civile di pace, li-berta e progresso.
 Barcellonii, febbraio 1890.

La partensa.

Col treno delle otto e mezzo di questa mattina la Deputazione barcellonese lasciava Trino per recarsi a Milano e Monza deve sarà ricevuta in giornata dai Re.

Alla stazione, dore si crapo recati nello carrozzo manicipall, erano andati a salutore gli espiti graditi il sindaco con tatta la Giunte manicipale, il prefetto, la magistratura, l'autorità militare, il questoro, i console di Spagna e taute altre asterità cittadine e rappresentance.

Siccome questa partenza fu anticipata, a ieri non fu in alcan modo annunziata alla popolazione, cesì alla stazione la fulta uon era numerosa come all'arrivar della Doputazione stenza. Le guardio municipali, comundate dal cay. Ferrari

feesto, come l'altre giorne all'arrive, il servizie d'enere.
Prima di partire i nostri simpattei ospiti si truttennere a conversare amichevolmente un le nostre
autorità. Biciamo amichevolmente perchè sta in fatto che essi per la squisitezza dei loro modi, per l'espansività loro ispirarono subito simpatia o confidenza. Nelle loro conversazioni i harcellonesi non cessa veso di manifestara la propria vivissima soddisfa rione par le accogliente ricovate. Il comm. Pajol disse al sindaco ed agli assessori che venendo in Italia la Decortazione barcellonese maseva bensi di trovare qua mecratici, avrebbeco consigliato al mesidente del

accoglienza cardiale, ma non credova che fosso così unanine e sincora come é stuta e della quale portano o dolonto di partiro per una poter visitaro la città avrebbero desiderato, ma olio si auguranto di ritornaro all'opoca dell'inangurazione del monamento

GIORNO

l principo Amedoo. Tatti gii altri membri al espressero noi medesimi termini; essi sono rimusti commossi specialmente per la dimostrazione popolare impanentiasima di ier sora in plazza Castello.

Tutti questi cortesi e bacal spagnuoli nelle stringerci la inuno di progazono il ringrazinzo vivizgiun-mente, por impero del giornale, la popolazione teri-nose, di cui serberanno eterno e carissimo ricordo.

nese, di cal serberanno eterno e carastino ricordo.

Al momento di salire in trene, S. il comm. Pujol, capo della Deputazione, grido per due volto Viva Torino, Viva l'Italia, a cui la risposto con evviva a Barcellona e alla Spasta.

Il comminto fu affettueso; i saluti, gli arrivederni, le stratte di mano furono cordialissimi. Quando il trano si mossa, dal finentrini i barcellonesi sventolarone i fuzzoletti fin che furono la vista.

#### L'afferta di 1000 lire

pel momento al Principe Amedeo. Il teseriero della Commissione barcellonese, comm. Squinabel, rimise al Comitate esecutivo per il monamento mationale al Principo Amedeo L. 1000 in oro, ed il vice-presidente comm. Alollo, dopo di aver acusato l'assorita dal presidente offettivo conto Di Samboy, da cul era incaritato di presentaro i suoi ossenzii, consegno in presenza della Giunta alla detta Commissione la ricevuta concepita nei seguenti

Illustri Signari.

Kall'accusarri ricevuta delle lire 1000 che dedicate alla sottoarristone per il monumento da crigersi in Torino a S. A. R. il Principe Amedeo duca il Ansta, mi rendo interprete dei sentimenti di prefonda gratitudine ili questo Comitato escutivo per l'omaggio rese alla memoria di tanto illustre e complanto Prancipe, emaggio che rinderà indubblamento vieppiti saldi el affettucali i vincoli che el legano alla generali.

Nazione spagnacha, e pregandavi di voltre apprimere al sottoarrittori, tanto apagnachi che italiani, i nostri ben cordiali ringuniamenti, ci auguriamo ili fortuna di un'altra Vostra cara e graziosa visita nella solunte inangurazione del Manumento alla cui eresione coal nobilmente partecipate.

Il presidera caccario.

Pal Comitato escentivo

Pel Comitate escentive

Il vice-presidenta Virmato: L. Ajerro.

Una lettera dell'alcalde di Barcellona al sindaco di Torino. Il sindaco di Torino ha ricevato dall'ulcalde di Bar-

cellana la seguente luttera:

« Barcellana, d agosto 1500.

» Barcellana, d agosto 1500. Colla gradita occasione che una Enqueressitanza
di spagnuoli ed ituliani si seca a deporto una momutentale corona sulla topita del compianto Principo Amedeo E Savola, affido alla stessa, compueta

della egregio persone al margine indicate, o spe-cialmento al mio collega di Ayuntapiento S. E. Don José Pajot y Fernandez, l'incurico di porgare alla S. V. Ill<sup>ma</sup> od a tatti gil onoravell compensati co-desto Municipio un mio cordiale saluto e l'argurio che l'atto che vieno a complere la suddetta Rappresentanza segni un nuovo el imperituro vincolo d'affettuosa fratellanza fra i coa pepoli.

Con questi contimenti si compiaccia la S. V. Illimi di nggradire la mia più distinte espressioni di stima o considerazione con che ho l'onore di raffermarmi.

Della S. V. Ilimi

. L'alcalde costituzionale . Firmato: JUAN COLL PUJOL. .

Rappresentanta:

E. E. Don Jusé Pujol y Fernandes, Gran Croce di
Embella la Cattolica, assessore municipale di Bar-celtona — Illustrissind signori comm. B. Squinabol Comm. Carlos Pirezzial, membro cerrispondente della R. Accademia di Belle Arti di S. Fernando — Don Antonio Canadell, banchiere el armatore — Don Manuel Aranda, rodattore-capo dell'*Rimirosione Artistica* — Antonio Bogo — Ing. A. B. Ferri, se-

#### Lettera telegrafica da Roma

ROMA (Nostro telegr. — Ed. mattino), 12, ore 9,10 pons. — Durante l'anno corrente scadono la moggior parte dei contratti delle Compagnie telefonices italiane. L'Italia annuncia che il Ministero delle poste, allo scopo di evitare che la Società assamano nuovi impegni, intende stipulare con esse con tratti provvisori sino a che il Parlamento non abbie approvata la legge sul telefom.

— Dicesì che il Governo abbia offerto all'ox-console
Filogard la direzione della Società Africana Italiana

di prossima formazione. - Nel pomerigajo, in seguito a diverbio sorta in occasione della elezione di domanica, ha avato luogo scontro alla scinbola fra il pubblicista Norsa

Payv. Vitale. Il prime tocco una ferita lieve.

— Albertoni, intendente di finanza, è collecate riocso per l'avanzata etti; Casaltoli, ricevitore del registro, e collectio a riposo distro sua dominda.

— 11 Bollettino Gindiziario, che doveva naciri

stasoro, Barà pubblicato forse domani.

— Telografano da Reggio di Calabria cho que giudice istruttore, nel processo Mandalari (il direttora della Scuola italiana di Costantinopoli, che ebbe la nota vertonza con la maestra Rennetti) ha con chiuso con non farsi luogo a procedero per inesi stenza di rento.

- La Sera propugna vigorosamente il progetto di nna Espainione nazionale a Roma da teneral nel 1868 in occasione del Congresso medico. Dice che oramai Roma ha acquistato il diritto di tenere ma Esposiziono e chiede al Governo soltanto quel pocu cho è necessario per completare lo suo forze,

— Un telegramma da Sputeto toglio quasi ogni

speranza di salvare l'on. Pianciani. - Si assicura cho, in seguito alla pubblicazione fatta da Bonghi circa la elezione di Rona, molti soci della Dante Alighieri presenteranno le ditalssioni. Alcani vanno anzi a dire che si intendo di formare un'altra Associazione con aguali intendimenti, ma distinta.

- La Guzzetta Ufficiale pubblica il miovo organico dogli impiegati dell'amministrazione penale.

ROMA (Nostro telegr. — Ed. giorno). 13, ore
7,55 ant. — Contrariomente a quanto la amministo
dal giornali, il duca Anfora di Licignano, R. ministro
accredituto presso la due Repubbliche dell'Argentina accretituto presso le due Repubbliche dell'Argentina e dell'Uruguar, non è punte ripartito per Buscos-Ayres, Trovasi invece in congede a Napoli. Nella sua assenzà regge la Legazione il cav. E. Ferrara, segretario. Titolare del R. Consolato generale è il cavallere Chicco, conditivato da due vice consoli. Il cavallere Chicco è riputato ed a ragione uno fra i più detellimenti ad attivi l'invitanzi causaleri. intelligenti ed attivi funzionari consolari.

ROMA (Nostro telego. — Ed. giorno). 17, ore 8,55 aut. — In seguito alla scoperia di irregola sta nell'assaninistrazione degli uffici capitolini, il regio commissario onor. Finocchiaro Aprile ha sospeso dal Pufficio alcuni impiegati municipali.

- L'elezione di domenica scorsa ha lasciato uno atraselco di acenso che hanno trovato eco naturalmente nel giornalismo avversario della candidatura del conte

I giornali anti-ministeriali accusano infatti la Se-cietà cooperativa dei muratori di essergi lasciata corrompere dal Geverno. L'acrusa sarobbe basata sul fatto cho detta Sociatà ha pubblicato nu manifesto propagnante la candidatura dell'Antonelli. Il giornala Eraccessa rispenda in proposito che

pero tempo fa la Società conporativa dei muratori minacciava di fallire in causa dei molti debiti che ne oberavano il bilancio. L'on. Cristi, preunto dal presidenie della Società, acconsenti a garantiro presso la Banca Nazionale un prestito di L. 50,000.

Consiglio di lasciar fallira il sodalizio operalo pint-tosto di porgergli il mezzo di salvarsi dalla catastrofa che la minacciava.

#### Grevy malato.

PARIGI (Nostro telegr. - Ed. mallino), 12, ore 8,55 pom. — Dispucci arrivati adasso da Mont-sous Vaudrey recano cho Grivy, ex-presidente della Ro-pubblica, è aggravatissimo. Tratterebbesi di apoplerin. Considerata la tarda eta dell'informo tha settantaxette auni), si rittene che possa succedere una ca-

PARIGI (Ag. Stel. - Ed. giorno), 12 - Se-condo il Courrier du Boir, la calute di Groyy o Mont-sous-Vandrey ispirerobbe inquietudini. In seguito a sturbamento, Grèvy sarebbe caduto nel giardine ed ayrebbe avuto un lungo svenimento seguito da gran febbre.

La partenza di Bugliolmo ner Pietroburgo. BERLINO (Ag. Stef. — Ed. mattino), 12. — La partenza dell'imperatore per Pietroburyo, flasata per questa sero, è prerogata al 14 corrente nel pe theritgio.

Lo selspero ferrorlario in America. Un primo ministro facilato. NEW-YORK (Ag. Sict. — Ed. mattino), 12. — Lo selspero della ferroria Grande Centrale 6 um terminate, l'Associazione dei marchinisti o fuochish ricusando di parteciparvi.

— Sobral, ex-primo ministro del Guatemala, fe fuellato per erdine di Burillas.

MADRID (Ag. Stef. — Ed. mattimo), 12. — Iera nello provincio di Valenza e di Tuledo 59 casi di colera e 35 decessi. BUDAPEST (Ag. Stef. - Ed. matting), 12, -

Il ministro del commercio ordinò un'espersazione di sette giorni per le provenienzo di Spegna in come

Un accidente ferroriario.

PARIGI (Ag. Stel. — Ed. giorno), 10. — Sta mano deviè il treno diretto presso l'gos, della linea Bordeanx-Ilaiana. Il fuochista ed il macchinista rimasero uccisi, un vinggintora gravemente ferito ed altri contoni.

Un eccidio di soldati spagnaoli. MADRID (Ag. Stef. - Ed. glorno), 12. - Una tribu solvaggia a Yap (Carolina) sorprese un distaccamento di sollati spagnuoli: massacrò un tenente de centleliquo sollati. Il governatoro dello Filippine ri-covette ordine di mandare una navo con trappe per castigure i ribelli.

Le ricende argentine.

RUENOS-AYRES (Ag. 81cf. — Ed. piorno), 12

— Viva ansielà regna in seguito alle veci di mobilizzazione della guardia mazionale dal Gorerno della provincia di Cordeva. Assicurasi rho il ministro dell'interno cedino al governatore della provincia di di-

Pregbiamo i nestri corrispondenti che mundano letture rignardanti il giornale, di volerle inviare impersonalmente alla Direzione della Gazzetta Piemontese acciocche, nell'assenza del direttore o di qualche redattere, non abbiano a subire ritardi,

Banca Industria e Commercio.

Intorno a questa liquidazione riceviamo questa altra due lettere che pubblichiamo, angurandoci dans

altra due luttere che publichiante, angurante i inna le ultimer.

Al signor Galcarse Eugenio rispondiante che « Il meglio an novo subito che le gullina domani » è la meglio an novo subito che le gullina domani » è la meglio de lucalista, a piedo fermo e con calma, è meglio le gullina domani che l'acce subito.

Al signor Cavaglià G. rispondiame:

Che non è esatte che coso abbia date schiarimenti o spiegoriori sulle condizioni vere della Banca.

Nella relazione del Consiglio d'amministrati one teste pubblicata è detto in termini churi chi seppere in mode oppressimalite si può subilire quello che si puire realistare, quindi il signor Cavaglià non poteva dare e fornire schiarimenti che non sone conosciuti dall'Amministrazione esessa.

Amministrazione stessa.

Le soliectiazioni fatte anche personalmente dal Le collectacioni fatto anche personalmente dal rivari liquidatori hunno il loro significato.
 Noi intento ci domandiomo; quali somo lo garante di una liquidazione volontaria? E pessibile che ogni creditore veglia metteni in condizione di davar citare i quattro liquidatori ogni valta che abble rigione di richiedore uno schiarimento, una sollectazione od un provvedimento?
 Confidiamo che ana liquidazione acto il conventimento dal ficilitatio di una Complisione di conventimento.

e Confidiante che ann liquidazione sotte il controlle del Tribunale, di una Commissione di serveglianta e con tutto le garando di legge sia proferibile.

a Torino, 13 agosto.

Preguma signar Direttore
 defla Guzzotta Piemontosa — Thrino.
 Rell'interesso dei creditori della Ranca Industria
Commercio le saro tenuto se ella verrà dar poste
ulla reputata Gazzetta alla seguente mia dichiara-

\* Il sottoscritto, membro della Commissiono di sorell sottoscritto, membro della Commissione di sorveglianza della Banca Industria a Commercio nomimata dal Tribunale, avendo piena conoscenza della
son posizione ala attiva che passiva e riterioto che
il suo attivo è compesto per la maggior parte di beni
stabili di non pronta realizzazione, como uno dei
maggiori ereditori dopo le Banche di emissione reputti conveniente di accettare la deliberazione presa
dall'ultima assemblea degli azionisti del 17 luglio p. p.,
cloc del pagamento del 20 00 subto cel il rimanente
a liquidazione a farsi per mezzo di quattra liquidatori sotto la sorvegitatani della Connulcione di vigilanza della qualco ne fa parte:

- Assistita che per la parto che gli sputta saprà
tutti quelli che hanno interesso al accettare questa
trapazione, ed a non dare assesto a quello persona
cho non pienazonio miotto, cercano di distogliari
dal porturo la loro adeslone alla Banca che la ricove
fino al 16 andante.

a Cou stons " Deputitoiene: Bunzonion Canada >

BORSA UFFICIALE.

13 agasto. Corso medio d'alligio DE 37 1/2. Rendita CAMBI Francia — 3 SYEZZOTA 

Sconto alla Banca Kazionale 6 00.
Sconto al Banca Kazionale 6 00.
Cronaca della Borsa. — 12 agosto. — Borsa ingagliardita dalla fermezza costante a Parigi Appara che, malgrado l'inerzia di questi gioral, è da me istume all'altro, ed 6 in tude attesa che qui si e formissimi per la Rendita 2 95 60, 95 63 con di-screte risveglia su tutto le quotazioni in generale a particularmente est Mobillare, che chie ecquinitori a 5: , 99. eccellenti

Houdita com. ... 35 95 40. Repullta line cory. 15 60 95 65,

Preszi dei valori per fine mem Mathi. 508 — — Cred. Tar. 238 50 233 —

Torino 483 — 490 — Cred. Ind. 253 — 258 —

Subalpino 78 25 77 75 Forr. Met.v. 709 — 710 —

11. S. (A) 142 — — F. Medit. v. 570 — 571 —

Serio B 140 — — Perr. Sic. v. 595 — 593 —

Tibermo 60 — 67 — Fondario 80 — — 4 Cassa sovvenzioni Milano 135 - 136 -

Il Camitato provvisorio per la liquidazione della Banca Industria o Commercio di comunica:

Le additorii per la istanza della dichiaraziotta di fallimento della Banca Industria e Commercio sono a tal unnto da non lasciar dubbio milli ricretta ...

#### Concorso intercantonale di ginnastica

Nenchatel, 10 agosto. (Dall'Esta) — Che gli svinsti sano incel tira-tori e che gli Italiani siano in via di divanirle, cio è faor di contesto. Niun popolo dal vecchio continente la spinto più citre il perfozionamento del motodo e dril'esercizio di collocare al posto indicato le palle di facile, quantunque da un secolo, salvo l'opisodio di Senderbund, lo avizzere fortunatamente non abbia contro borsagli viventi e di configgere le palle mici-dall'entro petti umani. Ma egli pratica un altre esercitio con aguale passione e con agualo successo, la ginnastica, nella quale non ha sitri rivali in Europa che ell acrobatici e ginnasti di professione. Non un vilaggio che non abbia la une parallele, tutti gli atreggio che non acota la suo parallele, tutti gli attrezzi, in una piazza speciale, di ginnartica. Nelle
modari e le scolare a conducturo dalle classi primarie.
Cl'institutori fanno della ginnastica fino a cho siano
in grado d'insegnarla ai ragazzi e ragazze della ripettiva classe. In quasi tutti i centri di qualche immortanza vi sono battaglioni scolastizi di « cadotti » o
nompagnie di ginnasti, che si riuniscono almeno una
mila, alla settimana ner osprettura palle letta camwolln alla settimana per concitural nella lotta cara

agii avi dell'antica Grecia e di Roma.

Le Società di ginansti formano una federazione,
una fitta rete che avvolge ne' suoi fili tutta la Svizmra, divisa per clè in died grandi zone o circoli, che
contano più di 400 sezioni di almono diocimita al-Bevi. Ogni due o tre anni si danno appuntamento in ana città preventivamente designata. Si famo prima gli escrezzi il sezione. Quest'anno v'ebbero 35 diret-tori istruttori che banno ispezionnto 354 sezioni in fori istrattori che banno ispezionato 354 sezioni in 64 giorni con ma spesa minima di 8000 franchi, manna prelevata dall'aliocazione di 10,000 franchi

Si obbero a dichiarare provetti 1135 allievi. Ven-gono pol i Concursi cantonali, intercantonali e federali, come quello che si apre oggi sulla grande apiainta dei giardini pubblici di Neuchatel.

Non v'e spettacolo che più rallegri l'occhio e il capre che di vedere cinquecento giovinetti e giovi-notti in costano d'acrobati arrampicarsi, sattellare evolvera in mille sensi, formar colonne e quadrati, far movimenti isolati o d'instema con la stessa precisione che eseguiscopo le movenze, evoluzioni e quadri co-reografiei i carifei dei gran balli dei teatri italiani. La ginnastica è della corcografia vivento e palpitante. Tatti questi bravi e simpatici garzoncelli da 15 a 20 mini aspirano ad un premio, i più ambiziosi a una corona d'altoro a fogliami, como gl'imperatori antichi, co-rona che forma il sogne derato di questi innecenti e vinpi gladiatori. Chi l'avra ottennia, lo sapremo demani. Il giari si riunisce ogui giorno dopo la chia-sura e non pubblica i risultati che alla fine d'ogui

Il Concorso è una festa per la popolazione della città e dei paesi vicini. Abbiamo quattro bande mu-nicali, fra le quali si distingue la Fanfara italiana di Neucliatel. La città e incoronata di verdura o di fiori, d'archi di trionio, di fesioni, ghirlando e ban-flere musicali. I giardini pubblici, nel memente della loro luisureggiante vegetazione, formano un campo chiuso a stercati, nel quaic una sono ammesia che i intatori inscritti, i membri effettivi ed onorari delle vario Sociota e gl'invitati. Già s'intende che per aver accesso al campo degli esercizi d'insisme bisogna pa-gare un diritto d'antraia, oppuro essere muniti della carta della festa, che costa.... quel che costa.... Bisogna pagare, perché egni Cuncorso richiede denari ed ogni fatica merita premio: Trontacinqua sectoni, provenienti dai cantoni di Neuchatel, Vaud, Friburgo, Herda e Ginovra, prendono parte al Concorso; 326 ginuasti al sono inacritti por gli osorcizi individuali corporuli e di agilita; 295 per quelli detti nazionali. prenti afferti rappresentano un valore di parecchia migliale di franchi, non si guarda tanto al lucre quanto all'onore d'ossere tra gli eletti. I ginnasti francesi di Desançon sono oggetto di simpatiche e cordiali accoglienze.

Neachatel, 10 agosto.

(DALL'ENKA) — La caratteristica della festa fu che rigard — In caracteriates della usua in cue ristratore gi'mvalidi — tes celliards di Beauregard — In un tripulo tra la forte giaventi e la reschia guardia del campo. La festa ha un caractere che diremo neuchallese spiccato. Tuttavia, la musica dizioni, però in qualcho incalità si desidera molto la pioggia, ed in special modo per le viti, per l'ulivo a la programa del remotore di la caractere continua del campo niforme di borsagliere, name per la scelta del pezzi r la buuna energione del suo repertorio assai ricco pel giorno ufficiale della festa ginnastica. Ilimpina-dano bellissima. Sulata di ginnasti, fuochi ili bon-

#### Gli interessi italiani in Africa. Un diplomatico ingleso ha fatto lo soguenti dichia-

razioni in ordine al recente accordo anglo-francese · So l'Inghilterra ha permesso alla Francia di spingersi tanto evanti nel continente africano, le la fatto o per incluttabili necessità del momento, a stella speranza che la Francia non sapesse approfitare della posizione che mette in sua balia il Wadai, il Borne, il Soltoto, il Baghirmi, la una parola, tutta quella catena di piccole nazioni che tagliano l'Africa del Nord in due, nonché le sole strade che da Tanisi o Tripoli, per Gadamus-Gat-Illina a Mursak-Itilma, conducono al Sudan Centrale, al Niger, al Cangal

Con tall concessioni, e data la posizione attuale della Francia in Algeria e in Tunisia nel Nord del-l'Africa, nel Sanogni, sul Niger dell'ovest, io penao che l'Ingdillerra agirchie un po' alla leggora, sia per l'avvenire della sua posizione nel Sudan regiziare, che non può voler scuppro lasclare in bulia del dervisci, nia per l'avventre della Tripolitania, le mi strade commerciali verso l'interno s'ambattorebbero, a par-tire dalla vasta così di Tiberti Rescale — che sti a cavallo fra i deserti di Sahara e di Libia - pei territori soggatti all'informen francese:

E la Francia, quantinque mancante di elementi di colonizzazione, è abituata a stare a contatto coll'elemento innsulmano dell'Africa ed a renderselo commercialmento o forse anche politicamente tribatario. Ora, data questa sua potenzialità, è certo che la Francia, padruna di quel vasto triangolo compreso tra il Niger, Tripoli e il lago Tolol, potrebbe esten-dere un giarno la sua influenza sui musulmani il-Darfur o dei Kordofan audanose per far poi capo and Mar Rosso, a danno dell'Inghilterra. In quanto pei a Tripoli, se le regioni dello Trini staranno in moni francezi, meo perderà, come già dissi, ogni valore commerciale o finira anch'esso col cadere solto il deminto francese, non so con quale vantaggio per la posizione degl'inglesi in Egitto e con molto danno dell'Italia e delle suo mire sulla Tripolitario. «

#### CANDIA

Assaulul a Sfakla - Agitazione - Invio di trappe - Fuga di briganti - Arresti - Il disertore - Il Carpo consolaro - Pronostici - . 1 rivederel .... · Concal

(A. D.) — La calma acgunictavi, che durava da pareceliio settimano, è stata turbata da un triplice sassinio, dolorono per so stesso e per lo conseguenzo che paò avere. Tre pastori del distretto di Sfakia a-cendo subito un abigeato chiesero ed ottennero dal loro espovilla il permesso di sertire armati dal vilper recarsi in montagna alla ricerca del be-

Percerrevano la montagna allorché furono circondali da una forte pattuglia. Sicuri di essur lasciati fiberi esibendo il permesso, non opposore verana resistenza, ed i soldati si avvicinarono e li disarnaarmenti o presentazono il purmesso, che fa stracciato. Ingio di che i suldati si diedero a trafiggerii con le baronette; due ne merirono ed uno caddo svenuto. Credutolo morio, i soldati si aliontanarono. Trascorse par cellie ore, rinvenie, è trascinandosi a stento verso qua capanna, si die a gridare per quanto le esanste force glicto permettovano. Le sue grida farano galite da pastori che, accorsi, gli diedero un po' d'acqua.

Il terito pole a stento marrara l'accaduto, e apiro.
Questa almono è la versione del cristiani; i maomettani laciono, e l'Autorità fingo di non aver an-mettani laciono, e l'Autorità fingo di non aver an-dati sufficienti per decidera a ritener colpavali i soldati. Nondimano una Commissiono medico-giudii soldati. Nondimuno una Commissiono medico-giudi-ziaria invinta sul luogo del crimine per esaminare i gadaveri riconobbe camere stati uccisi a colpi di baio-tere per cento milioni di dellari il distribuiranno

netta. Se di un cadavere si contarogo 26 colpi, 34 sa

di un altro e 36 sul terzol...... Tutto il diatretto di Sfakia è in agritazione, la truppe che sone la distacente corrone rischio di ensere circondate, atiacente e messacrate per vendi-care i tre pastori. Egli è per ciò che Djevad-passia foce partire in tutta fretta, alla volta di Sfakia, tutte ensore.

le truppe disposibili.

L' I giorni scorni, affidandosi ad un agilo caicco, fuggirono dall'asola dodici briganti, dei quali disci sono di quelli renati due mesi a norm dalla Grecia che occisero tre soldati ad un maomettano indigeno a kieratidi e ciuque soldati ad Ala Marion; gli altri das faggiaschi sono di quelli che si trovaveno nell'isola e che dall'anno sourse tenuvano viva la ribal-lione. Molti altri si preparane a seguirli, e l'Autorità, essequente all'antico una assentato adagio: A ne-nico les fuege, ponti d'oro, favorisce indirettamente la loro dipartita.

la roro dipartitat.

La la briganti si videro costretti ad abbandonoro l'isola dacchò si arrestarene su vasta seala i loro conniventi cho li fornivano del bisognevolo. Le carumi iio cono zoppe, e sembra che il sistema adot-tato da Djevad-pascia abbia gettato le agomento fra i banditi, che muo cramai privi di succerio. Il fameso pseudo-disertoro che ebbo agio di studiara fra i banditi i loro merzi di vettovagitamento o di conoscerno i manutenguli od i fornitori, coniluna a prestare la opera sua alla glustizia focendo arrestare tauti che

opera ma alla giustizia facendo arrestare tauti cho non sospettaranai in relazione coal attima coi briganti.

". Sino ad ora il Carpo consolare i ma migliori rapporti possibili con Djevad-pascia e ne approva e loda la condutta, dimostrandogli la propria simpatia. Totto induce a credero cho, grazio agli abbondanti raccotti, l'isola godra per molti mesi la calma: so circostanno impreredibili nem sorgeranno, non si arranta serii disordini sino alla primavera vantura in comitone delle elezioni per la costituziono dell'Assamblea, so si faranno. In questi mesi vi caranno degli assaszinii feranno. In questi mosi vi saranno degli assassinii più a meno numerosi, um senza importanza politica. La navo francese Signaloy, che dovora rima-nere alla Suda un mese, ricevetto improvvisamente l'ordine di partire, o già salpò lesciando ignorare per

quale destinazione.

"Postomani, dal bordo ini piroscafo del Lloyd austriaco, dirò con piacore arrivedereli alla Canea dopo un soggiorno di undici meni.

# li figlio del bey vuel venire in Italia. Un soldato che non può obbedire.

Tunisi, 9 agosto. (Mankin) — Un personaggio malo degno di d-ducia, induentissimo presso la Corte boylitale, mi assicuro, giarni or rono, che il principe Si Meliamed, figlio di S. A. Aly-bey, aveva dimestrato all'augusto genitore il desiderio di fure un vinggio in Italia per assistere alla grandi anno ed al vare della Sar-degure. Pero che il genitore nen si opponesso a questo desiderio. Bisognerà veder era se approvera il mini-stro resistente della Repubblica!

Mercolofi mattina ho assistito ad un dibattito le-nuto al Consiglio di gnerra francese, del quale credo opportuno darvi un sunta.

Trattavusi di giudicare un soldato appartenente alla funteria d'Africa, imputato del rento di disubbl-dictiza rerso i superiori. Questo militare dal 1886 son fa che comparire davanti ai Connigii sempre per il medesimo reuto. La prima volta fu condannato ai un anno di carcere, la socenda a due, la terra pure a due auni — sempre però graziato per buona condotta dopo 10 o 15 man di detenzione — o quasta volta a b anni.

Il colonnello presidente, dopo letta la sentenza, foce all'imputato paterni rimproveri, esortandolo a non più ricadere in mancanzo e a direti quali erano i motivi che lo inducevano alta disobbldienza verso i suporiori. Il soldato, con un'indifferenza tutta sur, rispue: Crat ma tete que un conseille de ne pas
obéir el je préfère la prison, plutôt que in la
contredire. Con 5 auni di prigione arra tempo di
riflettere che i consigli della un testa sono veramente falsi. mente falsi I

#### Le campagne.

ROMA (Ag. Stel. - Ed. serm), 12 - Ecco lo pioggia, ed in special modo per le viti, per l'ulivo : per il granturco. Continus la trebbiatura del framente con buon produtto, sabbene in sicuni luoghi sia stato interiore alle pravisioni.

Le viti in complesso sono abbastanza premettenti rebbene in pochi luoghi della Liguria, del Pinnanto o del Vonoto sia ricemparsa la peronospora che viono però inclimento arrestata coi rimedi capcici. il raccalto del foraggi a abbandunto il granturco, quantunque abbia alquanto sofierto por la siccità, puro è molto promettento. Bene in generale l'avena,

#### Un tragico fatto a Gloiosa Jonica

a cannua, l'ulivo el i frutteti.

Un carabiniero neciso ed un altro ferito. Eu rarabiniero seccias ed un altre ferito, Surivono da Giolosa Jaulea (Ruggio Calabria):
La sera del 7 certo Quoto Santo conduceva in paese una vettura. Questa aveva i famali aponti. Il carabinieri Oliveti e Bova, di servizio, matterno al proprietario che gli avrebbero fatto una contravvenidene. Allora, di seatto, il Santo si siancia sull'Olivetti e le ferisce, e mentre l'altro carabiniere tenta trattonerio e disarmario, egli d'un colpo terribile gli recide ia carotido e continua a ferit l'altro. tro. Russirono entrambi però a non fario inggire, si dopo qualche tretto il Santo inclampa e cade men-tre il povero llova, svenato, festava al spolo. Il en-permitta intanto, ferita gravemento al braccio, al collo, al flance e alla schiena, tenta duarmare ed arrestare il Santo, ma le forse crano impati, il sangue sporgavagti a flotti dalle ferite. Sopraggiuneo però a tempo le quardia municipale Scarfò e con informi manditi disarma l'assassino, lo ammanetta o lo lega per i piedi, assicurandolo alla giustima. Intanto il povero Cliveti si abbandona svenuto chiamando il

compagno.

Avviesti, si recessas immediatamente sul luego l'assessore delegate Politicane Spina, il dettor Bado-lata, gli avvocati V. Hyeraci, G. Barlaro, et apprestarente i primi soncorni; poce dopo reunere le autorità giudiziarie. Sparenal la nuova fu un accorrere di gente, un andare a gara nel prestare succorsi al ferico, mentro un grido unanime a spontanco era sulla bocca di tutti, di ammirazione per tunto corragsulla becca di tutti, di azamirazione per lanto coraggio; le donue piargovano presso la spoglia del pevero Bova. La manina giunero il sutto-prefetto cavallere Rievo, il maggiore ed il capitano del caralinieri, il fanzionante da procuratore del Ite, il giudice istruttore ed altri fanzionari. Verso le il aut.
ebbero isogo esequie solenni fatto a speso del Municipio ed organizatte dal tenente del genio luglariero e dall'ufficiale ispriisale eigar Politzano,
le quali rimerrono epletulio e degno del passo. Aprivano il carteo tutte le confrateralte, il clero ed il
corpe musicale, presentati tutti rioniano e gratticorpo musicale, presentati tutti montanni e gratni-tamonte, seguiva il fereiro, i cui cordoni erano to-nuti dal sutto prefetto, dai procuratore dei Ro, dai pretere, dal ricovitore o dagli assessori Barlaro e Linarca, seguivano le autorità militari, le manioi-pali, le Secletà operate e gran missa di populo. Al-l'estremo limite dell'abitato, fra la commocione generale, fa letto dall'avv. Vincensa Hyerasi l'elogie dell'estinto carabiniere, e da parte del Municipio l'avv. Reriaro dette un saluto al valoreso e s'ortu-nato soldato. Notevula la corona di flori freschi mandata dal Buenas Barlayo.

L'indomail, compiuta l'autopsia, raccite le testi-moninge, chiusa l'istrutzoria dal solerte giudine Marotta, l'accassino fu trasportato al capolaogo di circondario; la popolazione non pote trattenere un grido di escerazione per tenta forccia, e forse, non ostanto la interposiziono di persona autorevali, a vreibe fatta giusticia se il contegno risoluto dei ca-rabialeri non avesse tutelato l'assessino.

#### I trattato anglo-francese. Dono la rivoluzione all'Argentina.

LONDRA (Ag. Stef. — Ed. sers.), 12. — I gior-nali approvano il trattato angli francese con leggiaro scetticismo circa i risultati pratici. Credono, come Salisbury, de parecolle generadoni passeranno prima che l'influenza francese o inglese penetri seriamente nello regioni spartite.
— Il Times lui da Buenos-Ayres che il nuovo presi-

dente della Banca Nazionale ricust di prendere pos-sesso dei posto prima della verifica afficiale del valori di garanzia che dichiarasi esistere in portafoglio.

trenta alla Banca Nazionale, venti al Governo, venti al Municipio, trouta alla Flanca Inotecaria. Assicu-rasi che Calman partira quanto prima per l'Europa.

#### Una grande invasione di topi nelle bonifiche ferrarest.

Leggiamo nella Gueretta Ferrarese del 12:

- Una sona cospinua della parte orientale della postra provincia è sotto l'incubo di un vero llagello cho danni immonei ha arracato e ulteriori e muzgiori arrechorà se non potrà assere in tompo ed officace-mente combattato e vinto.

Trattasi del topo campagnuolo (arricola ar-

valis) che ha letteralmento devastato le bonificate valli Gallare arrecando nel solo avvicendamento acricolo di quest'anno un danno che si calcola di 900,000 lire.

S.O.,000 lire.

- Questi animaletti, di una fecondità inaudita ed esclusivamente orbivori, fecero la loro comparsa pell'automo 1883 nei prati artificiali dei granda tenimento, a di cui speso vissero l'inverno mile. Nella susseguente primavora fu palere lo sterminio da minarrecato nei prati anddetti.

- Non combattuti sulle prime e moltiplicati enormenente, coi primi di maggio si artificati enormenente coi primi di maggio si artificati enorme anti alla miettura. Circa Il 20 giugno invasero tatti i campi seminati a formerio anticale e cioè finio

tutti i campi seminati a foraggio annuale e cioè fisno greco, miglio o melichotta. Procedendo nell'invasione, a meta luglio si estosero nel granturco, spezzando le piante a citaque contimetri sopra suolo, resistebiando poi le pannocchio, l'asciando il torsolo totalmente vuoto. Ai conti dell'Amministrazione il danno arrecatole da quenti viractesimi rosicchianti nan à inferiore alle 500,000 lire.

SOO,000 lire.

Ora che nei campi della Gallare venne a mancaro loro l'alimento e che i lavori di avatura distruggono le tane e le sorprendenti gallerie da casi scotruito e nelle quali viveno, avanzano nel loro mevimento d'emigrazione nei torrani più froddi ove c'ò ancora della regetazione e largo pasto. Già finome visti a Massafiscaglia, a Migliarine e su su tico a Medelana e ivi sotterra si annidano.

Cone l'andra a finire?

La guerra ail essi fatta fe finora lanto accarita quanto impotente. Mirrilais e michigla ne farono ac-

quanto impotente. Migilaia a migliala ne farono ac-coppati con diversi mezzi di trappolamento, molti di questi erbivori servirono anche alla pubblica alimentazione, poichè ai dicono eccellenti e apporitiasimi, ma tutto è nulla di fronte alla loro feccucità spa-ventevule. Come pericolusi e insufficienti venuero abbandonati progetti di avvelettamento già usati con diversi sistami e con vario successo in Germania e nel Friuli, eve negli anni addictro si notarono limi-tato invasioni di arricole, conoscinte dal rusto in tutta Europa centrale.

. Ma un'invasione cost sterminata, una prolificazione così prodigiosa è ritungta da tecnici e dai più prattel possidenti affatto anormale o tale da impon-aleriro per le conseguenzo oltre egui dira temibili.

Frattanto mi tenimenti dalle Gallaro si ara, ma

probabilmente nell'autunno non si sommerà. Crediamo che provalera l'idea di lasciar brulli i terreni fino alla primavera nella speranza che le arature, spera-bili vicendo atmosferiche (grandi piegga ed allega-menti, unico poverna rimodo) e più di tutto la man-canza di alimento, determinimo un esodo generale. »

### L'arresto di un corrispondente di giornali

Scrivono da Lugano, 11, all'Arnido di Como:
Domanica a sera distro richiesta della autorità
italiane, veniva arrestato dai gendarmi certo Bovilacqua Alberto mentre ritornava cel treso La Melide Tale arresto a in relazione ad un processo svoltosi di questi giorni alle Assise di Bologna contro Carlo e Alberto lierilacqua (padre e figlio) imputati di sot-trazioni di vaglia, falsificazione di libretti, essendo implegati postali a San Pietro in Catala.

L'Alberto Bevilacque da quani tro anni si trovava qui s aveva potuto implegarsi presso un negario di libri; ana molto conosciuto e nessuno l'avrebbe sospettato di esser foggito dal mu paesa. Era anche corrisponents II giornali e scrivera al Capitan Fracassa, alla Tribuna e alla Guzzetta del Popolo. Anti in questa ultima pubblicava un'intervista col generale Cialdini di Generoso «.

Pubblicata questa lettera, la Redacione dell'Araldo

In questa osservatione: · Cominciamo a dire che il Bovilacque, commesso libraio, non em un giornalista; em uno di quelli che si ficcano volentiari fra i giornalisti o che sollecitano dai giornali la carico di corrispondente gratuito; i giornali, per uver notizio, si lasciano facilmente in-durre a concedere la lora rappresentanza, a questo d un torto; anzitutto si cacciano nella famiglia giornalistica dogli azini che non si sa la qual parte ven-gono a che in ogni occasione um quelli che si danno l'aria di rappresentare la Stampa, o poi si corre il rischio di essere rappresentati da qualche briccone.

« Il Bavilacqua lo abbianto conosciuto anche noi; por un commesso-librato scriveva bonissimo; si mostrava amontissimo dell'Italia; facera parte della So-

#### Stanley a Parigi. PARIGI (Ag. Stef. - Ed. sera), 12, - Stapley arrivato ierl sera, recandoni a Lucerna.

cieta Fratelli d'Italia di Lugano e rinsciva simpa-ticissimo. Non sappiamo fino a qual punto sia colpevole

Nell'Anatolia. COSTANTINOPOLI (Ag. Stat. — Ed. sera), 12. — Il Governo destitul i usutesarifs di Jamidi a Biledehjisk, territori sulla strada in costrutione per la ferrovia dell'Anatolia. Altri due squadroni furono inviati per sorvegliare la straia.

#### i fumateri di " haschisch "

#### Riceviamo da Canca, agosto;

tribunali ce lo diranno ...

(A. D.) - Prima di partiro da apent'isala volli assistere ad una famata d'haschisch, il cui uso, o per meglio dire abuso, è relativamente auteso, sebb o, forse, appunto perché problito. Mi ponompugnareno in una stamberga ovo si radunano i fumatori. Li vidi In seduti in terra con la gambe incrociate ed la cir colo, appoggiati a cuscini, in attesa del sospirato narcotico che, per quanti vi si abituano, diventa di una incluttabile necessità. Coi segni ovidenti di un accasciamento fisico e morale, essi rivolgevano di tratto in tratto gli occhi a chi preparava l'hunchiach per accactarsi che la bisogna progrediva. Finalmento, una specie di profuntera chiusa, dalla quale si dipartono molti lungti e dessibili tabelti atterzigilantisi come serpantelli, fo collecata nel cerchie formato dai fuma-tori, che al diedero a fumoro con voluttà, concentrati, scamblandosi di tratto in tratto della occidato di soddisfuzione. Dopo peco at sciolas ai famateri la partan-tina o fa como una gara di scarrilità, di apropositi, d'idee strumpulate, ma che mi astengo dal ripetorri, tant'erano triviali. Successo pel un lungo silenzio e più non s'udiva che l'aspirazione rallentantesi di quei miseri. Poncia giunso l'ebbrezza con le alluciumioni, che soue dissimili in egni individue.

Uno fo sprezzato con l'acqua e tosto si die a gridare che aunegava ed a chiamar soccorso; un altro, postosi bocconi sal santo, si dio a muotare como se fosse in more procelloso; altri si credevano d'essero in braccio alte Uri....

Mi dipartii di la accornto da quello spettacolo e fui indotto a recarmi a vederno un altro di cui apcorn ruccapriccio.

Qui i bravacci maomottani hanno l'abitudios non solo di tatuarsi , ma di securarsi , mi si permetta l'aspressione, dello mezzo luno e delle stelle sul polpaccio delle gambo, elso portano acoperte. L'uso è bathare, ma e assul comune e non ci feci gran case. Mi si narro che taluni, per dar prova di bravara, fanno arrostire i pessetti della loro curne che ritirano dallo incavatore e li mangiano . Incredibilia.... - esclamai, e son costretto ad aggiungore un ..... sep peritas! . Un giovinastro aveva scommesso di far

arrestire la sua corne e di mangiaria; mi mi forni l'occasione di assistere a quella scena di auto-camibalismo, ed ora son contretto a credere ai misi occhil.... Pagui sasai cara la mia caricaltà, che non pomo di-menticarmi l'odore che spandevano quei brandelli di carne umana arrostendosi sui carboni.....

L'eccidio commesso da un pazzo furioso. A complemento del nestro telegramma toglismo dalla Guesatio dell'Emilia (12 aposto) i seguenti intercesanti particolari interno alla strage compiuta a Belegna da un carbonaro improvvimmente impani-

« A un centinaio di passi fuori Porta Lame tiene • A un centinaio di passi fuori Ferta Lame nema bottega da carbonnio certo Cappolli Lecnardo, il quale nolo da pochi mesi era uscito dal manicomio. Però nosauno lo credova completamente guarito, tanto meno poi la moglio, come quella che, vivondo in intintità con lai, era meglio di ogni altro in case di sontirno i discorsi insensati, di vederne i modi vighi, ben poco rassicuranti. Per nodo che essa le reguira.

quasi sempre dovunque egli andava, sempre temendo un qualche eccesso. • Ieri ('altro il Cappelli ritorno a casa anche più

e leri l'altro il Cappelli ritorno a casa anche più scritato del solito, dicendo casero stato all'Aruna del sole a sentire la Torca, di avero e anunirato il co-caggio di quella donna con aveva arima un uomo il cinque suddati che ne avevano facilato un altro, e ma che egli avrubbe fatto molto di più, perabé da selo si sentiva capace di anunazzarro una descrina.

a Tali discorsi, accompagnati da gesti minacelosi, bon avano nerto fatti per tranquillianza la povera donna. La quale illi mattina verso le 7, depo avere accompagnato il marito alla bettega, el mise subito in curca di un medico. Del quale c'era invero assolutamente bisegno, coma i luttori vedranno da qual che abbismo ancera da narrare.

a Il Cappelli apri la sua piccola bottega, e, dopo esservisi trattenuto per un peco di tempo, ne usel mettendosi a passeggiara nelle vicinanze. Ad un tratto si fermò, o da un tavolino di una baracca di filidi Alberto, che trovasi vicino alla sua bettega, prese un lungo coltello a punta, e, plantatosi in inezzo alla via, cominciò a minacelore tutti quelli che parastrano. E le sua primo minacelo si diresacro versu due contadini, che giungevano da Peria Lama in biroccino; ma i due afermento il cavallo, e così si salvazono.

« Il Cappelli allora el mosse a inesente carto Lengi

in biroccino; ina i due afermarono il cavallo, a così si salvarono.

« Il Cappelli allora el mosse a inasguire carto Lenri Cario, fernalo, che lavora fuori Porta Lame, presso il signar F. Oppi; il Lenni tentò di furgirre, ma il Cappelli rimei a raggimegrio ed a calquilo al costato destro e all'ayambraccio. Il povero Lenri patà ricoverna nella vicina esteria delle Tra Stofa dalla patte dello stallaggio, ma arrivato al cortilo dell'osteria etesa atransarzo al studo; la morte non ha dovato tardare che pochi minuti.

« Il disgrariato la moglie o cinque lambini, all'ita in via San Police, N. Illi.

« Il Cappelli, vieppiù occitate alla vista del sangua di cui grondava il coleilo che brancius, o gridando, uriando che voleva aterminaro tutti, invei allora contro Monetti Aldo, che è garzone farnato esso puro presso l'Oppi, è che trovavani agualmente in quell'osteria. Il Monetti finggi gridando al escocreo, e si ricoverò sotto una tavola dell'osteria, ma il Cappelli riusci a colpirlo — leggermente però — alla spina dersale.

« Il Monetti ha Ill o la canti cal abita in via Ronspina dorsale.

ipina dersale.

Il Monetti ha ill o la cant od abita in via Bondone, N. 4.

Uscito dall'esteria, il Cappelli si diede a correro feriosomento per la atrada, terrurizzando i presenti, dei quali nessuno aviva il coraggio di affrontara il diagraziato pazzo, il quale intanto era tornato presso la mas bottaga, e, visto li Midi, il quale mangiava ad usi tuvolo cella propria baracca, si stancia sopra di lai tentando di feririo; il Midi però con un brusco movimento riusci a scansara il colpo, per modo che il cultelle hon le colpi che dalla parte neb nillato, ed egli non riportò che una lleve rantusiona.

it culteile non le colpi che dalla parte non nillate, ed cull non riportò che una lleve cantusiona.

Il Cappelli rigores poscia la sua corsa verso Bertalia, e, giusto al cancella della fabbrica di acreo dal signor Hoffer, il quale in quel momento maciva dal cancello con alcini operai, si gettà contro di lei, ma il fabbricante ripora a chiudare il cancello, e così potè andare illesa, e potè andare illesa anche una calia, ia quelle oltre il cancello stava con un bimbo in braccio, a che il Cappelli tentò invano di furiro, cacciando il braccio armato del coltelle attraverso le sharre di furro.

Si erano intanto avvisati la Questora ed i carabinieri, ma usuani soccorso veniva ed il pericolo si

tinieri, ma ueman soccorso vaniva ed il periodo si facova sempre più grave. Certo Cesari Angelo, di anni El, che abita fuori Porta Galliora, all'Arcoveggio, opuraio in una fabbrica d'aento, era fra quelli che avevano assistito alle ultime gusta del povero

gle, operaio in una fabbrica d'acete, era fra quelli che avevano assistito alle ultime, genta del povero parto, e dando prova di coraggio non dispinito da prodenza, lo seguiva a distanza armato d'una grossa piotra por potenzi difendere alla megito una volta che il Cappelli il ara intanto diretto verso l'ordinacca di un capitano che teneva a mane un cavallo; e il Cesari, visto il perirolo del soldato, cominciò a lancar sami contre il pazzo, il quele, sorpreso, di fermò e minacciò il Cesari gralandogli: « Bada che ca u'è anche per te ». Ma questo momento di distramica o bastà perche il soldato potenso passare libetamente: Il Cappelli, sempre più furioso porchè ana vittima gli era singrita, si precipitò allora nel prato del lavandato Cavara, dove erano parecchie primono. « E la iragelia di sanque avrebbe forse prese proporatoni grandissimo, perche nessuna di quelle persona era aranata, se il Cesari, che continuava sempro a gettar pietro rul Cappelli, una l'avesso con una colpito al capo e fatto stramasmo al suolo. Era secorsa intento anche la guardia dariaria llucci, che faceva il servizio vestito in borghèse, e con un colpito al capo e fatto stramasmo el suolo. Era secorsa intento arche la guardia dariaria llucci, che faceva il servizio vestito in borghèse, e con un colpito il cartita al capo — all'osa parietale almistro — venus la vottura condotto all'Ospadale Maggiore. Li regli venus visitato subito dal prof. Tiracni, che gli trovo l'amo del matrio fratturato. «

#### La vita che si vive

Quanto sto per dirri sarebbo muni mintio per una rabrica che s'intitolasse Vita vissata, poiche si tratta li gatti che viscero in illo tempore; ma se vi riserdate, letteri assidui, di questa storia gattinea vi la partato altra volta, qui, in questa rabiica, opperò in Admique il signor Maspere, professoro al Collegie di Francia, pubblica nella Nature alcuni cariosi par-

ticolari a proposito della scoperta, fatta di recente in Egitto, di questo 180,000 mammin di gatti. A qualche distance, si and degli ipogel di Reni-Hassan, è stata scoperta una cappella scavata nella reccia e caracterio dai re de la XVIII e XIX dinaslia ed una dea locale avanto corpo di donna e testa di gatta e di leonessa, che si chiamavu Pakhit ...... Anche altera c'erano denne..... feline!

In quel luogo si travava il deposito esplorato di recente, a i gatti che vi riposavano dovettero vivere nello vicinanzo sotto la proteziane della luro cagina,

In deal Cimiteri dello stusso guerre esistevano dapperiutto dovo si adorava ana divinila a tipo felino, leone,

tigre o gatto.
Il più celebre era a finhastins nel Delin, che i cercatori di antichità saccheggianono circa una quindieina di anni fa. Statuette di gatti, di di Erenti grandezzo, imma-gini della dea Pakini colla testa di gatta o del dio

Nofirtonmen sono mischinto alla munimie. Di la venivano lo migliaia di gntti la bronzo grandi e piccoli, di cui tutti gli antiquari dell'Esropa e del Cairo sono stati provvisti così abbondan-temente dal 1870 al 1888..., e che facevano sbellicare daile risa i.... topi moderni

. Mago Sabino e un fornisco la storia del tresette. il giucco favorito dai nastri manni, il re, dicono, dei ginochi con le carte. Mostrata questa storia ad uno dei tutti miei colleghi giuccatori di trescite al mespetto di Din e dogli nondoi, osciano como il sindaco nella Uluss ilij uson: « roba vecia, roba vecia! » ed lo di racando: ma non sono mica tutti veccii i lattori! Questa risposta cosi..... arguta, captrete, lia fatto restar nun tanto di naso il mii interlocutore, che mi lasciò endero sul tavolo la steria del tresette como un giusca'o e 30 modesimo lascia cadere ficadato l'ultimo l'asso che gli avversari gli mangiano.

Il fresette adungos obbe ab antiquo un'apoca di foridezza molto aristocratica. Era il prediletto della basen società nel tempo in cui in cipria, il guardin-fante o tutte le altro feziosaggini dalla moda forma-rano l'ornamento del salotti del nostri bisarcavoli. Quando il clavicembalo non invituva plia danza di man gavota o di un minuello, opprare quando qual-che bella neu faceva sentire la sua flobilo voce can-

tando alcuns ariette, od il Pianto d'Arianno di Cincilo Montoverde, aliora si ginocava al trescite. Ma in questo giuoco non si avevano allera lo stasse regole di èggi, in cui la partita vion fatta in due, ovvero in quattro; non votiva ginocato cho in tre. Lo dice o lo imponeva la ottmologia del suo nomo: Tres sitis, valo a dire: Tre siate, - non più che tre. Dal Tres sitis è tacile imungimare la formazione del tresette, che ara, in una parola, l'odierno terrigilo

Tale o l'origine del pome di questo ginoca, che data dallo scorcio del Evitt secolo.

oltre le regole di ginocare il tresette, tatto quanto il carimoniale che nella buona società precedeva la partita

Por exemplo, colui che facova la carte, non la di stribuiva mai al ginocalori mettandole sul tappeto; le consegnava in proprie mani al ginocatori, proum-ciando sumpre un complimento ed un sugurio di questo genero: I convenavali in gire i — La fortum vi arride! - Buous seral ecc.

Era ou gaintee manierato, evenevele e che para corribilmento di caricatara, ma forse profesibile alle frusi.... vivaci - dicè così - dei gioccatori moderni.

Vita che si vive.... deperendo.

A propositó dello apopolamento della Francia, il cui lo già altra volta pariato, è stato segnalato all'autorità dipartimentale il caso speciale del Comune a Semanzangos (Côte-d'Or), il em decremento al ac-

centea sempre più.

Nel 1835 Semenzanges contava 887 abitanti; ogginon ne ha più che 185, sui quali vi sono più di 40
vecchi, casta un quario della popelazione.

Non vi sono che setto coppie di coningi al disotto

Se 72 capi di famichi ni man 24 vedovi n vedove antiano, e sa questi 24 ve ne some 22 senza figli. D'altra parte si contano 14 ragazzi di uni n tra-

dici anni. E si chiama Somenzangos quel paese ? Ma chesomema d'Egitto!

Vita che si vive per le bambine..... Ho già annunziato cho, fra le mille applicazion dal fenografo di Ediagn, se n'era futta una per inb

dal fenografo di Eduson, se n'era intia una per ino bricara papattole parlanti e cantanti, a maggior delizia dai himbi d'ambo i messi.

Ora i giornati inglesi annunciano la costituziano di una Società denominata Edison Phonographic Toy and Automaton Company (Limited), con un capitalo di 300,000 lire sterline in azioni da una ilra sterlina l'una, per acquistare la privativa di tale applicazione per la Gran Bretagua e l'Irlanda e talia l'Europa continentale.

La Società nun fabbricherebbe le bambole, ma soltanto i meccanismi, cho si pessono faro di tulio le distrissioni, e il venderchoe poi ai fubricanti il bum-bole, perchò li adattassoro como meglio crodessero. Si creio cho il premo di una bambola ordinaria, coi meccanismo ionografico, non occedera 25 scellini

(lire 81 25). Dunque, bambino belle, potete cominciare fin da ademo a tormentare le rostre mamarine per una trambola fonografica !

Roba che fa saliz l'acquolina in bocca. Se la mana degli zit d'America III peò ormai considerare cutinta, songo adesso quella degli zit d'Anstralla, che possono del pari lasciare, morendo, ena celassale eredità ai loro conginuti. Dilutti la famiglia Weinborger, di Arad, città di

Cognorio, ha ereditato testo da uno zio, ricca sion dato, morto in Australia, trentassi milioni di dollari, comin la bellezza di 180 milioni di lire italiangi Giovanni Weinberger, mpo della famiglia, è partita da Arad per l'Australia per raccogliero tutta codesta

Che bel viaggio deve fare quel Weinberger, specialmente al ritorno, e quanta legrime, mio Dioi sulla foresa dello xiol

Aptentica.

Tra don umich S'io fossi il direttore di quel giornale gli cambierei mabilo indiriazo. - Bravo, spero che mu dimenticherai il min Via del Babbulno, 18.

### NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE. - Une rivolta di fancinile. - Econ struction ragguagh au di un fatteralle carioso avenute nel reclusorio a dan Felios a Firenze, dave si trovano delle ragguage che hanno un poi abbandonate la dritta viz..... is cent datte a Perientanti a, che sono circa un centinato. A capo dello stabilimente sono un vecchio preto e una monaca che fa da distribuire. La monaca che fa da distribuire. La monaca che fa da distribuire. ellerine. La monsta che fungeva appiento da direttrico la questo tempo e stato allentanuta e dovera partire a giorni per mana autitulta da una diret-

Pare che le ragazzo rinchiuse avessero dimpatia. Per che le ragame rinchium avenero dimpetia, per questa monaca o fomera detenti di perderia, giacche commeiareno a protestare che non volevane che partisso. Questo desiderio in espresso anzi con una certa vivacità da quelle contri voci argentine; una dimostruzione di donne, i letteri la immagiciliali Però alle ore i pomeridiane di sabata tutto parve quistare. Alle il di nota invoce, mentre tutte la raganti grana pri lette le raganti per per per lette de la contra tratta de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la c ragante urano nei loro letti, a un tratto il chiamo ricomincio. Le più urdenti dolla recluse si diodero a gridare, a protestara, e passurono dalle parole agdi

ricomincio. Le più ardenti dolle recluse si diodero a gridare, a protestara, e passarono dalle parole agli atti.

E incomincio un lavoro di devastazione. Pureno rotti vetri, sinndata a calci una porta e batanti in aria i letti. Tutavia, adagio adagio, loforvescenza di calcabi, lottavia, daggio adagio, loforvescenza di calcabi, di nuovo e ritornò la pace. Però, oltrachò nottura, questa pacò era anche ... relativa. Tutta è vero che l'altra notte, allo sedle, i disordini ricominciarono. Allora visto che non c'era verso di mattervi fine, fu avvertita l'autorità. Subito parisono per San Police un impetatore e quattro agenti i quali, appena giunti, con la loro presenza rinducre la raina. Doe di questo disgraziate furno messo ri cella di rigore; la altre pomisero che non le avrebbero fatto un complotto per fuggire, na il disegno non ha avato esto felice. A ogni modo pore che adesso la tranquillità da turnta.

PARMA. — (Nostre lette, Il agesto). — (R. F.) — Partenza di truppo per le manovre. — Il reggio mento di cavalleria Caseria, di guarnigione a Parana, è partito questa matura per borgo San Donairo, dove travavansi ad attandarlo i due squadroni del reggimento attanti giorni per recarsi poscia allo manovra tattiche di avanzacaperta, che dureranno quinameno fra Viarreggio a Reggio-Emilia. Il còmpito doi reggimunto cavalleria Caseria sanà quello di ritirarii su Reggio-Emilia. Reguito dal reggimente Lanceria.

GENOVA. — (Nostra lett., il agesto) — (Esso)

GENOVA. — (Nostra lett., 11 agosto) — (E.20)
— L'Implegate assassino. — A una compo vi evissi
dal processo contro quel Sani Angela, implegate alla
Radinoria zanoari ligure-hombarda a Samplerdarena, che il lli luglio 1857 ucrasi a colpi di pictra sul capo la sua amante Elisa Villa, già corista itelle operatro. Stascra la Curte d'assiste, in base il verdetto dei giurati cha ammierro il semi-morboso farore o fa circottature attenuanti, lo condanno a otto anni di detrazione, a L. 1000 di danni verso la farore arriva e a L. 51 per porte d'armi sensa persone, per la rivoluella colla quale a Quintocole persone llitano tratò stiledarsi. Alla istura della suntatura il Saci rinome impanzibile.

stichlars. Alla lettura della sunichea il Sani rimane impassibile.

VIGEVANO. — (Nosire lett., I') agono) — (Figurane) — il cancer daglaria. — therni fa. come folmina a ciel sereno, giungera a questa Anmini-dranoque contentale la questa che pel finence quine quembo il camena daglaria di questa citta da 72 mila lire sarebbe pertato a 11 mila, con un antento, quindi, di 15 mila lire.

L'Amministrazione rimane contentale, e subito il sindico citv. avv. Ferrari Treche parti per Rome accompagnato dal segunto onor, departo Cavallini a fine di indusco il ministro Dada a recodere dall'incepportabile aumenta, e, quanto mene, adarto e da minima proportabile aumenta, e, quanto mene, adarto e la minima proportabile aumenta, e, quanto mene, adarto e la minima proportabile aumenta, e, quanto mene, adarto e la minima proportabile aumenta e l'escrelcio del datte e chia meni del Governo, e anche a dimentensi in toresa so le pratiche del sindaco o del deputato Cavallini approdutero a milla. Quella che è certo è che nello attuali continunt del bilancio comuniste adelli città l'ammento regalatori rende assolutamente limportali le l'ambare aventi.

— La Bora. — Oggi la fiera di merci e bestianti del bestiama d'ogni genera e specialmente bovino, e, quello che più resporta, maltinimi affari.

— Per una medaglia al De Amica. — Sappiamo che la Relazione del giurnale scolanteca (il Marsico di direzione in Vigovano, si costitut in Cominto per racongliare fra i massiri offerte per la coninzione di una medaglia d'oro alle serittore De Andele, pel ano libro II Hussare di un massiro, considera do que ste libro del De Amicia per serio.

une medeglia d'oro alle scrittere De Amicia, pel suo libro Il Brasmas di un massire, considerante que ste libro del De Amicia une battaglia vinu dell'illustre scrittere in favora dei maestri elementari.

MILANO, — Bulle traccie di Egidio Groce. — La Questura di Milano sarebba sulle traccia di All'Egidio Croce, il coto fattorino che, como ricordoreto, è fuggio con le 72,000 lire dei banchiare Ples. Egli avrebba Tale è l'origine del pome di queste giucca, che commosta l'imprudenza di spedire una lettera racommosta l'imprudenza di spedire una l'imprudenza di spedire l'imprudenza di spedire un

Croce en taglio di urstito e circa 200 lire. La lettera ed il vaglia perterolatera i timbri dell'Havre.

SESTRI LEVANTE. — (Nostre lett., 10 agosto) — (latro) — Una fasta della beneficaman. — Così posso ben intitolare l'inaugurazione di due busti ai benefattori dell'Ospisio marino T gliaferro-Biella-Camite stata oggi celabrata. I benefattori, lo sanno di già i lettori di questo giurnale, sono il reverendo doni Angelo Togliaferro, morto da poebi mesi, e la sua sorella vedova Maria, ancor vivento. Il besto in marmo del primo, eseguito per citra dell'Ospizio ca-saluse, è opera dello scultore cav. Lenuardo Bistolfi rivola la maestria dell'artista che usa il fare della lerghe linec e la l'impronta magistrale. Il busto della serolla è opera del grovine scultore biellese Ciusoppe Buttindh, che non dubité di esperai al confronto

eau artista provetto.

Alla presente della colonia degli agiati (a tavola fra grandi e piccini son più di fai), dei poveri serofotosi, di malti membri della Amministrazioni dei due Capizi e di un rappresentanto della benefica signora furono scoperti ed applauditi i due busti e i
lora autori.

L'avy, cav. Augusto Battaglieri di Casalo pronun cià un elequante discorre, che accenno al muriti del benefattori voluti ricordare, inflorando il suo dice u

commovendo.

Al printe date nell'albergo principale di Sentri d'Angleterraj II presidento di Biolla luvisò l'avvocato Neri a pariare in sua vete, e questi, mandato an milute ai benefattori finsteggiati ad agli altra, fra chi alla vedeva Massarano, Il marito della quala III dopo bripdate agli senttori, agli intervennti, alla concordia con Casale ad l'avventre dell'intituziono angura che la fratellanza e l'unione del mosti, dei piano, della rielsia, rapprenentata nella festa, autimos della rielsia, rapprenentata nella festa, autimos della cura climatica, con cui si polosso ricambiare al rivierrachi sua mendi il vantaggio igienico conseguito dagli altejani prasso il nare rederitore, oltra a completare la cura stessa.

Altri bellasimi brindisi fureno fatti dal dettor Obertia dell'avve. Battagliuri, dal sig. Pozzo, consignire comunale e rappresentante della città di liulla, che per severalmi modestia non avven nente parlare al mattino, o paristico riusci l'inferenzio tambivo alla festa del sig. car. Esta direttore generale del Lamfielu sociale biellese, a cui era stato offerio per aggi il pranzo di congratulazione, che in acquitto alla marte improvviva del direttore tecnico Bona (cugino del direttore dell'Ospizio) fu riavviato.

Anni a riavventi monari collettore dalla finta con la la dell'orettore dell'Ospizio) fu riavviato.

del direttoro dell'Ospizio) fu rinviato.

Annio i ricoverati procri godettero della fosta com
distribucioni di vino, di dolci, cca., sicché tutti quelli che vi parteciparono ne chbero la più gradita com-

SAMPIERDARENA. - (Nostra lett., 10 agosto) The Collegio-convitta. — La noutra cettà industro, che dall'attività dei suoi abitanti ricova un continuo incremento, sentiva da molto tempo il bisagno di possedera, come quasi tutto le città sorelle, un Collegio-convitto destinato all'educaziono dei picanti attidiosi della città e della regiono ilmitrofia. A questo di continuo della città e della regiono ilmitrofia. A questo della città e della regiono ilmitrofia. bisogno hanns provedulo agregiumento i professori cav. Degliani di Mondovi e Contre Chialum di Safazzo, I quali lanno da tre anni aperto un Istituto educativo in uno dei punti più pittoreschi della città, cioù sul pendio meridionalo della ridente collina del cios sul pendio meridionalo della ridente collina del Belvedere. Il fabbricato, gia dimora della distinta famiglia gunovese Garibaldi, fu dai movi proprietari adatato appositamente per uso del Convitto, impi-randosi or più rigoroni dettami dell'igione moderna. Esso è ben arieggiato, ha ample sale pavimentate a mosalco e cella pareti artisticamente diginte. All'esterno vi sono terrazzi o porticali con interno giardini ed arancott, o nella adiacense ameni be-sebetti. E un interna paraditamente adata-

scheiti. E un inugo incomma assolutamente adatto per lo scopa a cui fu consacrato dagli egregi pro-lemori, i quali nella loro scatta vollero inspiratiti al concetto educativo moderno alle ariche l'ambiente la un'influenza grandissima sul risultati educativi. Il numero dei convittori ammissibili nel Convitto è Il namero dei convittori ammisibili dei contrito i stato ficato noi programmo a cinquanta; ed è inti-tile soggitungero rice tatti i posti a moccupati. Molti degli allieri rimangone ancho dirante l'estato per fare la cura dei bagni di mare, ed in tale stagione vi accorrono altrest molti alauni, di altri Collegi continentali bitoguasi di una cura balneare.

ALESSANDRIA. - (Nostre lottere, 12 agosto). La morte della marchesa Reggio-Ratianal - Dopo appena un mese di dimora nella nestra città, dove si era regata cella speranza di ricoperare la malferna zalate, si e sponka serenamente la nobile signara Marina floggio volova dell'illustro statusta Ruttazzi,

tarque deluse.

Era donna di alto sentira, di animo squistamento gentile, e per queste doli la ricorderanne quanti obbero la fortuna ed il piacare di avviciuaria.

Al comm. Urbano Rattarri ed alla famiglio, che pinagono oggi in morte della ceimia gentidiona nandiamo la nostre candoglianza sincare. (N. sl. D.)
CUNEO. — (Nostre lettere, 12 agosto) — (Eutho) — Stelltti in Valle Macra. — Come ni diedi no-tizia, il ministro Glelitti, depe il Consiglio provin-ciale, è partito icri per Valle Macra ende visitare i inveri della contruenda strada nazionnie. Alia fine di

ngesto il ministro ritornerà a Roma. - Fiera. - Ieri obte luogo la solita annualo fiera del B. Angelo. Si fecoro pochi contratti in tetti i genori, meno nel bestimme equestre.

nore, mono nei destanno equestre.

— Caccia. — Venerdi, 15, si apre la caccia. Mi ecusta cho gli alberghi dei poesi di montagna hanno gli alloggi tutti già impegnati per ordino di cacciatori forestieri.

- Minuta vendita. - Gli esercenti hanno preerutato al sindaco un ricorso perebe il Consiglio co-

numbit nelle sodule autumnii abeliaca la minuta remilia mom una tassa illegale.

— Secietà di patronato pel liberati dalle careret. — La Società di patronato nei liberati dalle Case di correzione o di pena la milianto l'incarico al car. Tosalli di campilara lo statuto della Società.

CUNBO. — Un grave lacendio a Vinadio. — Serivu la Sestinella della dici.

De Vinadio è giunta notisia di un grave incendio avimpintosi nel concentrico di qual Comuna, dove sarebboro stato danno rilvente una ancorra speatro.

sarenouro etato denneggiato e distrutte tre e quattro case, um qui danno rilorante min ancora accorrato. Si attendono particolari: intanto però è vore che l'incoudio si deble attribuire, come nitri precodenti, non già a pura accidentalità, ma sibbone ad apera delittica.

ASIGLIANO (Verceili). - (Nostre lett., 10 sgoste) ASIGLIANO (Verceili). — (Nestre lette, 10 agoste). — Feata operata. — Oggi questa Società di mutuo occoorea fra operata e contaduai celebro il ventenimo twizo amelyeriario di — fondazione. Presero parta alla festa gualda e patriottica le Società consorelle liberali del passe a della vicina Tricerro, is autorità legali, i maggierenti del luogo e del luoghi vicini, i deputati Paldella e Luora. Mandareno in termini cordinili la lera admenoa altre Società e il deputato Colloblano, dichiaramical deletti di non aver potato tenero l'invito. La solomiti — alliunta dai garvi e magistrali concenti della bonda riuometa di Asigliano, che tanto onore fa al luo manda di Asigliano, che tanto onore fa al luo manda di decenti della consenti della contenti della c corsi municali di parecchie città del Pirmonte e aven-done convertito il potto ma vetrina di decorazioni. Dalla sala sociale, dovo la Bocietà festante free egra-giamente gli onori di casa, il presidente Romundo Piene, con un poetico e colorito discorso, diede l'ab-Piero, con un poetico e colorito discorso, diedo l'abbirivo alla marcia verso il bacobetto, all'estito nell'antico Parco faudale, cra giardino pubblico, come il castello algnorino, che prospetta al Parco, è sedo all'Asito infantite e alle Scuale comunati, sede che potrebbero invidiare molte grandi città. Al termino dell'attimo pranzo, trancorso nella più famigliare ed aprica allegria, discorsero l'amato e stimato sindaco formacista l'otri, l'avv. Parat, il rappresentante di Tricorro, il deputati Faldella a Lucca. l'avv. Tarchutti, l'avv. Mario Guala e l'avv. Finminio Furzo a nome della Stampa vercelless; a tutti ripresesso concetti e sentimenti di fentoliana e patriottiana, inneggiandesi al progresso, all'intruzione, al

aero concetti e sentimenti di frataliana a patriottiama, inneggiandesi al progresso, all'istruzione, al
lavoro, alla conpernacione, al Re e all'istruzione, al
lavoro, alla conpernacione, al Re e all'istruzione, al
morte di un cittadino benemerito. — In Fobello,
suo paese nativa, la sera del l'escrente moriva
Pietro Rizanti, proprietario dell'altergo della Caccia
Reale in Torino. Sofierento di lunga e penosa malatita, egli era apdato a cercare un ristoro si suoi
mai nell'aria natis: ma cerci peccatto della natura

famiglia, generoso cogli amici, egli seppa guada-guarsi la atima generale del clienti, dei conoscenti strazione, e tutte le proposte intese a favoriros la contra in qui prosperità ad il programo ebbero in lui un caldo so i principali e atentora quando non ne fu agli sesso l'autora. Alla Andromeda.

rua iniciativa ad al suo valido concerno devest preaipuanta la maria via che venne all'anive la fra-zione del Boco alla frazione principala; ed il com-pianto vivo e generale con qui venne dai suoi con-terranei accolta la notiais delle sua morte ben preva quanto appresenti fossero la sun generosità e l'amore di pubblico bene.

Posse la sincera partecipazione dei compacsani, dei paranti, degli amici i del conosconti inti lentre al-quanto il delore della perdita irreparabile alla desc-

quanto il dolore della perdita irroparabile alla descista famiglia

CAVORETTO. — (Nostro intere, 12 agosto).

— Per la festa di San Rocco. — Per la ricarrenza della festa di San Rocco. — Per la ricarrenza della festa di San Rocco. patrono di questa borgota, si sono apprestate feste populari per t tragitari di venenil, sabata e domenica prossimi. Il pubblico che non peò all'entantrai troppo da Torino, ma suola scianara pei suoi dinturai nei giurni festivi, è quindi avvertito. Ea banda mantenle di Caverutto presterà in totti e tra questi gierni un servizio apeciale sotto il diremma del maestro Bonolo. VI saranno ingitro ballo pubblico, corse ed altri divertimenti popolari. ristimenti popolari.

CIRIE. — (Nestre lett., il agosto) — (Misico) —
Festa patrunale. — Lo festo di San Ciriaco riuscirono, anche quest'anno, assai bene, non certo in
grazia della obiazioni, che non revinanni le horsa
degli eserventi, ma in grazia della solerzia e della
bacca volonta della luculo Società Filarmonica, cui
era affidata l'organissazione e la direzione delle festo
una estro Bonati, che aprimio avvà almeno la soddisferione d'aver procuesto un discreto introito alla
casa soriale, che si risente anch'essa della crisi gonarale lu cui viviamo.

casa sociale, che si risente anchiessa della crisi genorale in out viviamo.

— Distribuzione dei prazal. — Como consuctudinario correnamento della festa poi, obbe luoge questocgi la selemne distribuzione dei promi agli alilevi ed alieve della sonole comunali. Parlarono
applauditiasimi il sopraintendente cav. Cibrario ed il
sindace marchese D'Oria, il quala altimo, si pratici
osmigli, agginise l'estempia doi fatti, soppenndo
del proprio alle spese degli steganti diplomi di premie e di alcani librati pestali. Anche qui fu applaudito di messare florati per la componizione di
im inno corale cantato egregiamente dagli allievi.

— Tiro a segno. — Orgi venne pure collaudato
il Tire a segno, che qualche impaziente avera pareggiute al menumento Vittorio Emanuole di Torina. Fra poca si fara l'apertura privata a pol l'inangunaione solemni con pubbliche gare di concorso.

SANTA MARIA CAPUA VETERR. — Un maggiore suicida. — Il signor Holerio Borse, maggiore

giore suicida. — Il signor Roberto Roma, maggiore nel reggimento cavalloria Montebello, si precipitò la sura dell'8 agosto, alle 11,30, da una finestra di sua abitazione, 3º piano dei palazzo Teri. Mori litanta-

Il suo corpo, orriblimento scomposto e afracellato, Il mo corpe, orribilmento acomposto e afracellato, fu raccolto o traspertato in una atanza al pian introveo, stato ridotta in zappella ardonte. Fecero la guardia d'ouere, per turno, gli afficiali del regglimento ed un piccietto armato.

Il Born, bravo o distinto militare, gentile ed obtromado simpatico a quanti lo conocernano, era tornato da Torigo or son ciuque giorni. Era affette da fabbre. Crelesi che la catastrofo si debba appunto ad un accesso di febbre. Egil avava 16 anni, e lascia moglio a figli, la guali attendmente si trovano a Besseia.

e figli, i quali attualmente si trovano a Resecia.

BIELLA. — (Nostro lettora, 12 agosto) — Serate
di beneficanza. — 1 numerosi forestieri che vellero quest'anne respirare l'aria particima dei nostri apien-didi monti, non dimenticano cartamento che anche fra l'aria buona e la bellesse incantovolo della natura fra l'aria buona a la bollezza incantevele della patura c'è gonte che sedre e che la bisogno di essere socrea. Vi ho già scritto della merare di bonedicania che chiere inogo negli stabilimenti idroteranici di Andorno o Cousia. Ora sono lieto di annumerri che il buon ssemple è stato segnito dalle atabilimento biroterapico di Graglia, ova domenica sera sibbe luogo un grati concerto di beneficanzia favore dell'Asilo infantito è dei poveri di Graglia. La serata, dell'Asilo infantito è dei poveri di Graglia. La serata, dell'asilo concerto divertentissime: si notavano rische tonfu davvare divertentiasima; si actavano ricche ton-lette e molte signore di Torino, Milano e Gracova. L'incasso fu ritevante. Questa sere alla 8 1/2 chbe pure lunga alto stabilimento idroterapico d'Andorne un gran concerto vocale. Vi presero nacte la signora Ecnestina Secchi-Bendazzi-Garulli, il cav. Alfonso

Garulti ed altri gentili bagnanti.

— L'en, Cocapieller. — De qualche giorne è fra
noi l'ou. Cocapieller. Egli la intenzione di semani
fra breve sui Andorne in qualche stabilimente idroterapire per curasvia sua malferma salute. Esso cammina coll'ainte nelle statiqueller ha però sciapre il sua
fare de trabute a rivare è vivare.

nistere dain Cara Reale.

La famiglia avova aparato che le migenzia sura della campagna avrebbera compiato il mirreglo che la mierza medica man poteva orana più faro; ma par troppo il mirreglo man il avvero e la cara la cara della campagna avrebbera orana più faro; ma par troppo il mirreglo man il avvero e la cara della cara della cara poteva orana più faro; ma par troppo il mirreglo man il avvero e la cara della c

— Flara di San Bartalomeo. — La fiera detta di fine Bartalomeo surà logo il giorno 25 di questo meso. Giusta il praticato nagli altri anni, il Municipio, in occasione di detta fiera, porrà a disponizione dei fabbricatei di pantiana del circoniario; per esporre le piere da essi fabbricate, il collegio di San Francesco. La domande si ricevone all'Ufficio tecnico civico fine al 23 del corrente meso.

PRALUNGO. — (Nostre lett., 12 agosto). — Fosta operala. — La locala Società di mutto soccorso ed istruzione fra le operato ha dellberato il festeggiare la sua frangurazione il giorno 24 corrente agosto col segmenta programmas:

oguenta programma: Ore 7 lpl antim. — Ricevimento delle socio nella

Ors 8. - Ricovimento delle Società consorelle in terrenienti alla festa all'arco d'ingresso e quindi distribusione dei nastri o dei bigliotti del pranso. Ore 10 1/L — Estracione a sorte per la sillata ed

oratori. Ore 11. — Ricevimento della Autorità locali. Ore 11 114. — inaugurazione della bandiera. Ore 11 112. — Fonzione religiosa nella chiesa di Santa Maria della Paca.

ianta Maria della Pace.

Ore 12 1/2 pore. — Pranzo sociale (L. 8 85).

Ore 2 1/2 — Oratori per ordine d'iscrizione.

Ore 5. — Scinglimento della fasta sociale.

Il pranzo avra luego nel locale dell'Asilo infantile. Il pranto avrà lungo nel locale dell'Asilo infantilo, La fista verra raingrata con scolta musica locale, BORGO BAR DALLMAZZO. — (Nostre latt., 13 agosto) — Un triplico incendio. — Isri sem sul far della notta uno epayentoso incendio scoppiava nella regione che è presso la atazione della tranvia Canso-Borgo San Dalmazzo. Vi sono colà fra gli altri tra importantissimi cascinali di proprintà dei signori. Lorda, Ribero ed altro di oni non a noto il nome. Tutta la giornata si ma atteso in detti cascinali a trabblare con una macchina, e appens si crano ritirati nei ficalii il prodotti quando l'incondio divampo terribilo ed in man che non si giore avvalto tutti e

rati nei fiendi i prodotti quando l'incandio divampo terribile ed in men che non si dice avvolte tutti e tro gli stabili. Al sinimo chiarore diffusosi per la notte cheta, accoracce tosto molti terrazzani e poi un riparte degli alpini qui di stanan. Pomps e pompleri ebbere de fare tutta la notte, polchi de fiammo erano indomabili. Tutto il raccolto ando perdute, ed ema abbondante e ricchiasimo. Belo sulle prime oce del giorno l'incendio potò escore domato. Tutti gli acrorai gareggiarono di relo. Il danne è di parecchie ducine di migliaia di lire.

I proprintari arano assicurati, mano che per un corpe di casa atato contritto recontemento.

AVIGLIANA. — (Nasire lettere, 12 agosto) — Onorageo ad un cittadino benefattere. — Donistettica ai avole in Avigliana una bella e dimparica festiccinola. L'Aminipiatraziono dell'espedule, la Giunta municipale, il consigliere provinciale cava-Giunta municipale, il consigliera provinciale cara-liera Dellacata e gentili signore a signorine si roca-rono in massa a far presente al benamerito car. Ca-

rono in massa a far presente al benamerito cav. Carelli di Rocca Castello, cospicue benefattore, una stupenda pergamena, athe del 1600, sulla quale si trava soritta la dedice di ringnaiamente che l'Auministrazione dell'espedale, a nome del pacse, credette bitte indirizzare all'illustro filantropo. Il cavaliare Carelli ricevette la mapresentanta ed il dono con quella grazia ingenua e modesta inuata in lui, è con arrette di mano è graziose parole discorrir quanto pil giungaseo cara inle dimestrazione. La pergamena di presontata da due gentili glovinette bianco vastite, alguerira Candellero o fiture. Quest'alcima indirizzò al festoggiate, a same del pacse, mobili parole che furono bena accetta al cuore gentile del filantropo donatore. Il presidente cav. Ilivaro, a nome del Consiglio, cel il cav. Dellacotta pure encomiarone e resero i più sentiti sensi di grazia al festoggiato per escere stato l'infristere o di principale oblatore, per la fabbricazione dell'ospedale. Dopo un servizio di vini, la rappresentama, apiutata e aalutando, usci soddisfatta mandando un ultimo e forte sevira al di vini, la rappresentanza, salutata e saintando, uso soddisfatta mandando un ultimo e forte seviro a

Le stella cadasti del 9, 10 e 11 agosin.

eaw. Carelli

mali nell'aria natia; ma agni accourse della untura e dull'urte fu impotenta, e fra il compianto generale della moglio desclata.

La pieggia metaorica del solito periodo di agosto, osservata in questo Caservatorio di Mancalieri, in consizioni ossai propizio di stagione, fa in quest'anno empre con selo instancabile all'esercizio del suo commercio, e potè così non sulo conservaro, ma acrescero o.... moltiplicare l'asse paterno.

Operogo ed enesto fino allo acrupolo, amante della famiglia, generoso cogli amigi, egli seppe guada.

La pieggia metaorica del solito periodo di agosto, osservata in questo Caservatorio di Mancalieri, in consizioni ossai propizio di stagione, fa in quest'anno consizioni ossai propizione, fa in quest'anno consizioni ossai propizione dell'anno con consizioni ossai propizione dell'anno con consizioni ossai propizione dell'anno con consizi

L'appariziono dell'ultima notte fe veramento spiendida sia per numero, come per la qualità dello mee dei colleghi d'escruirio, e la sua perdita viens de-plorata da quanti ebbero a conoscerio. Egli conservo Empre viviaimo l'amor e a Fobello, suo luogo natto; fo per lunghissimi anni membro della sua Ammini-contra in questi ciorni. Parerchi srapo i radianti ma i principali erana i soliti, cioè: Perseo, Cansinpea,

Appens avrò raccelte le notizio delle diversa staitaliano in cui e fanno osservazioni, mi farò premura di tenere informati i letteri del suo pregiata

Dall'Osservatorio di Moncalieri. 12 agoste 1890. P. P. DESEA.

Un atto di lodevole previdenza. Sotto questo titolo trovlama nella Lombardia un ocumento che assai di buon grado riproducismo:

documento che assar di buon groto riproducismo:

a Desderora di animentara il favore di cui meritamente gode l'intituzione delle Assicurazioni sulla
rita, branco rendero nato coma io abbia teste ricovoto della Compagnia Assicurazioni Gasarati - Vascassi
la somma di L. 20,000, quale capitole che il mio povero marito Consta rag. Carlu, improvvisamenta rapito all'affetto della sua famiglia ed si molti amici
che apprariavano in lui l'onesta laboricaltà a attività, volin alsicurare nel 1879 a favore du' mici
bambini.

Nell'attentare la mia gratitudine alla proiodata Compagnia per la measima, sollecitudine e curtacia quatemi eseguendo il jasgamento senza sovereino formalità, pochi giarni depo il decesso del mio povezo marito, faccio appello alla cortesia di lei, signor Direttere, perche renda pubblico quest'atso della mia riconoscenza nell'ottimo suo giarnate, convinta di giovare, con questo samplo, alla diffusione della provvida iarituzione, i coi effetti bunchei a santi ognuno può avvalorare solo immedesimandosi del mio piotoso caso. - Nell'attentare la mia gratitudine alla proiodata

piotoso caso, Con tutta stima e nesoquie della S. V.
 Milano, 24 luglio 1850.
 Devotissima

. Mania Pananini vedova Cousta. .

#### ARTI E SCIENZE

Tentro Balbo. - Questa sera la Compagnia Stravolo rappresenterà per la prima volta in questa stagione la grazigna opera bulla del maestro Sarria: Il bubbeo e l'intrigante.

Arena Torinese. - Rammantiamo che questa sera all'Arena Toriness ha luogo le spettacolo d'o-nore del sig. Ludovico Pagilarini con la Satira e Parini, capolavero di P. Ferrari.

Il concerto del Circolo corale Antieduta. - Il Circolo coralo Apulcizia di Torino, diretto da quel simpatico artista cho è il cav. A. Dalbesio, prima di partiro per Ginsern, dove si roca a dar saggio dei suoi studil a quoi Concorso internazionale di musica, indutto per il 16 e 17 agosto, volte offrire un contrerto al soci onorari ed azionisti del

Questo concerto ebbe luogo leri sera alle ore Il nella sala Vincenzo Troya, in via Principo Ameileo, 10, e riesci dei più geniali, vuoi per il scelto programmo, vuol per l'affinanza grandiasima di pubblico che, malgrado il caldo, gromiva l'aula. Vennero eseguiti dal corpo combe, con bellissimo inslame, l'Inno nazionale misrero, la Pastorale e la Rondo notturna del De Rille, la canzonetta-scherze Gluk-Gluk e Roma del manstro Thorniguen, la Corte dei miracoli di De-libes e Le sonmeli des morins di Nati (core im-posto al Circola per il Concorso di Ginevra). I bravi dilettanti-ceristi ed il loro direttom obbera accoglienza oltramodo inslughiero, o dovattero replicaro, a ri-chiesto generale, le due composizioni del Thormignon; Gluk-Gluk e Roma.

Prese pure parte al concerto la brava a gentile arnista signora Rina Bertano-Abona, la quale esegui il capricolo Imprompta di Piarno e l'Echora of a conterfail di Thomas, destando anch'essa l'ammirazione delle spetto ed elegante aditorio. Mantre ci congratulizano col Circolo Amicirio del

sellissimo concerto di teri pera, ci anguriamo di poter registrare, al mo riterno da Ginevra, un'altra vittoria: quella riportata al Concorso internazionale di manica Un tentre internazionale a Parigi. -Secondo il Monde Artiste, periodice tentrale fron-cess, una Società di azionisti presiedata da certo signor Epron vorrobbo costruiro nella località dell'anpace di contenore duemin apettatori destinato al vel-garizzamento di tatti i drammi lirici cenza distinzione di nazionatità. Nel 1893 il signor Epron avrebbe in italiane e dies ledesche. Le opere francesi non sono ancora stabilite; quella italiane sarebbero Mefistofele di Arrigo Hoito o Otello di Giuseppe Verdi; quelle ledesche La regina di Saba di Carlo Goldmark od I maestri cantori di Novimberga di Riccardo

Prima Esponizione di architettura ita-Prima Esponiziono di architettura ilalinami — Lina siterritari:
Frenad Enrica, L. 20 — Ruster Antonia, 10 —
Borzini ing. Emillo, 10 — Bassi cav. ing. V., 19 —
Borzetti I., 10 — Monta erren dott. Luigi, 10 —
Tremant ing. Ed., 21 — Raimondo ing. Levento, 10
— Bersanino, Corti, Marengo, 30 — Gilardi profeszore cav. Pier Calestino, 10 — Davicini cav. ing. Attillo, 10 — Taccenis cav. dott. Camillo, 10 — Porazzi
Enrica, 20 — Ponazzi Giuseppina, 10 — Bignami inzamare Orlando, 10 — Municipio di Milano, 22 —
Collegio dogli ingegneri, architetti di Milano, 20 collegio dogli ingegneri, architetti di Milano, 100 -Societii consumaturi gia luce, 1000.

Totale della lista L. 1810
Lt. della precedenti 2 0255

Totale generale L. 3865

#### CRONACA

Cose municipali torinesi. Sunto di deliberazioni della Giunto municipale

mell'ademanta dell'8 aposto 1890.

A termini della dell'errainne del Consiglio comunate 9 attatro 1865 e della impe 15 aprile 1886.

N. 8706, provvide circa a rinnovazione dell'abbonamento ni dani governativi di consumo pet quinquenmento ni dani governativi di consumo pet quinquen nio 1891-96. Secondo le intensioni impartito dal Governo per

Secondo le atraniani imparata dal devento per Papplicazione dell'art. Si della nuova legge sulle Opera pio, dispose pel ricovimento delle desunzia delle istituzioni soggette a concentramento ed alla revisione degli statuti. Ordino la compliazione del progetto dell'itivo di derivazione d'acqua per forza melrice del torrente

Giandone. Rilasció a Gay Antonio, sotto-caporale dei pom-Risació a liay Antonio, actio-caporale del pem-pieri, ed a Macchiotti Luigi, pempiera, l'atte canac-laro prescritto dal regio decreto 36 aprile 1851 pel consegnimento di ricompenas al valor civila. Deliberando d'argonas, a senso dell'art. 118 della leggo comunale, autoriscò il sinduco a sestenere du giudisi in cui il Municipio venue evocato nenti il Tribuncale civile sel a contituini parte civilo in due procedimenti contravvensionali nanti la Pretura Ur-

1º L'affittamento dal 1º ottobro pressimo di locali

1º L'affittamente dal 1º ottobre pressime di locali
per la scoola trenica Piana, per le scoola sicumatari
alla insriera di Casale e per alleggio d'insegnanti
alla la V. di Campagna;

2º La provrista dal mobilio occurrente per l'apertura nel prossimo mana scolastico di quattro more
classi di disegno nell'istitute tecnico Sommailler;

3º L'escozione di opere di ristauro alla caserma
centrale dei pompiori e di miglioramenti al materiale
pel servizio di estinatione degli incendi, cumpreso
l'impiante di lineo tabicioniche e di diranti negli ingrandimenti della città;

4º L'escozione di opere di manuenzione ordiparia e di riparazioni straordinario al Borgo Medioevale in causa dell'utama piana del Po.

Approvò e mandò trasmettere al prefetto dua line
di debitori morosi.

Diede voto favorevolo all'apertura di una rivendita
di sale e tabagchi in via Goyernolo, e di altra riven-

Diede voto favorevelo all'apertum di una rivendita di sale e inbacchi in via Governole, o di altra rivendita nella regione Tetti Frò.

Appunto le spese occorso per la manufenzione dello strade constituti nel territorio della frazione di Caveratto e per l'aumorità di unatoriale o personale del servizio relativo alla malattie infettiva.

Ordine il piantamento di piatani nell'antinuo prosino per in univo niberato del trutto di corso Regina Margherita fin la piazza Emanuele Filiberto e la ferrovia di Milano.

Trutto inoltre di 24 altri oggetti di ordinaria amministrazione.

ministrarions.

11 Re a Racconigi. — Questa notto alle ero 2,40 il Ro sarà di passaggio per la nostra città, diretto a Racconigi, dove si formerà alcuni giorni. Come ai sa, da alquanto tempe si isvora attiva-mente nel castello e nel parco di Racconigi, per i quali il Re ha una prodilezione. Durante il suo sog-

giorno S. M. si recherà alla caccia.
Fu per questa gita del Bo a Racconigi che la De-potazione spagnunia dovette anticipare la rua par-tenza per Monza.

I biglietto d'andatt e ritorno. - Si avverte che i normali biglietti di andata e ritorno i partire con une qualtunque dei treni del giorno il anianto e per qualtunque destinazione posecno acquistorai fiu dal pomeriggio del giorno il allo stazioni di Torino P. N. e P. S., a così pure i normali biglietti di andata e ritorno per partire con uno qualconque dei convogli dei giorno 12 è per qualtunque destinazione posecno acquistarii fiu dai pomeriggio dei giorno 18.

Si rendo moltre mata che la distribuzione degiti

riggio dei giorno 16.
Si rendo incitre meta che la distribuzione degit apeciali liglistri per la gius di pincero a Savona da effettuarsi il 15 corrente, citrache alla stanione di Torino P. N., vicne fatta altresi dall'Agencia di città, via Figance, 7.

Per in Bern el Canale. - Digliciti d'andata Per in flora di Crante. — Egicti d'andato e riterao. — La Diresione delle atrade ferrate del Mediterranno previene il pubblio e die in occasione della Fiera d'agasto, che avrà luogo a Casale, i biglietti d'amiata e riterno distributti dalle starioni abilitato per Casale nei gierni 18 e 19 corr. saranno valevoli pei riterno in ciascuno dei detti giorni a fino all'ultimo trene in partensa da Casale il 29 dette mest. Ai detti biglietti sono applicato trata la vicenti disposizioni.

igenti dispotizioni. Itednol dalla Crimen hossa forza. — Il Reduci dalla Crimen Intern Breza. — Il Comitato, per jucarios ricevuto dalla numerosa adunama che ebbe luogo ilomenica scorsa, fa caldo invito ai compagni d'armi di trovatsi anterni il giorno 17 corrento nella sala gentilmento concuesa dalla Società i Unione Artistea Industrialo, via Cavana, 7, piano secondo, per definire le gratiche che il Comitato al assume l'impegno e commemorare la batteria della Cerraio. battaglia della Cernaja,

La riunione avrà luggo alle ore una pomeridiane, ed alle due partonen pel pranne all' Albergo Nusionale,

via Lagrange.

Le adectoni al ricevono a testo venerali proceimo, in via San Francesco da Paola, 31.

Viui din tagglio deble Calmberte. — La Camora di Commercio ed Arti di Torino ci commulea: Si avvertono I produttori e commercianti di visco che della Regia Cattedra di vittollura co mologia di Nicastro, provincia di Catanzaro sono state man-

che dalla legla Cattedra di vittolitura co mologia di Nicastro, provincia di Catanzare sono state mandate a questa l'amora interessanti informazioni sulla produzione e sul commercio del viul da taglio nel primoipali Comuni delle Calabrie.

Gil interessati potranno prenderna visione nelle consusto ero d'ufficio presso la segroteria camerale, la quala promirerà a impirationi tatte quelle maggiori informazioni che pressono castro necessarie.

Mantia mulcista. — Verse le cre 11 pam. di leri venna accompagnate alla nostra Questura certe Roccati Carlo, d'anni 50, facchico, abitante in via Borgo Dara, N. 34. A costul, che a quanta parenon i troppo sano di mente, icri forse die di volta completamente Il corvello, perchò tentava melcidersi gettandosi nel canalo dotto dei Molassi, che ama presso la ma abitazione. Soccarso in tempo da alcuni asianti, venno accompagnato in Questura per gli opportuni provvedimenti. Pare che l'idea di logiteralia rita fosse ponetrata profondamente nel corvello dell'infelice, perchò si soppa che alcune ore prima aveva tantato di gettara i dalla finestra di cosa amagna che anche la cra stato trattenuto a che men complete il triste proposito.

Entito le resse. — Il facchino Pessione Gio-

place il tristo proposito.

Botto le ruote. — Il facchine Pessione Gio-vanni, di anni bi, era milito leri, verso un'ora dopo ranni, di anni do, era manto teri, verso un di dopo monzogiorno, sepra un carro fermo in via Cernaia. Improvviamente il cavallo che un attaccato al carro messa alcuni pacci, el il Pessione, che non era praparato a quel movimento, perdetto l'oquilibrio e cadde a terra. Sventuratamente una ruota dei carro gli passo un pideia destro, producetdogli una non gli passo un pideia destro, producetdogli una non propositamente del carro gli passo producetto del carro del carr

gli passò sul mode destro, producendogli una mon lievo contusione. Alcuni compagni portarono il ferito nelle vicina farmacia Perrore, dove ricevette i primi seccurri, e quindi una guardia di P. S. provvide al suo trasperto all'Ospedale di S. Giovanni, dove fu riceverate. No avra per una quindiciae di giorni.

Il calcio di una mule. — Commo l'alcondi, deve fu riceverate. No avra per una quindiciae di giorni.
Il calcio di una mule. — Compo l'alcondi, carrettiere, di 13 anni, da Settimo Torinose, transitava ieri con un tue carre tirato da due muli sulle stradale del Regio Parsa, quando, giunto la prossimità del ponte Stura, uno del quadeupedi, preso da improvvisa bizzarris, trò un calcio che io ceppi all'orecchio sinistro. Accompagnate da un suo amico nella farmacia Verga si Regio Parco, il povero giovane ricevette le prima cure dal dott Magnetti, e quindi fu condette al suo paesa.

L'urto di una trense contro un carro. — leri matulua certo Verino Eduardo, panattiura, camminava lungo il binario della travvia a vapore de a Società Piemonteso sulla atrasta di Cunco con un

minava fungo il binario della tangva a vapore de a Società Piemoniese sulla atrada di Cunco con un carro tirato da un cavo! muntre passava un treno. Il macchimista, vista il pericelo, diado il contrava-pare per formare il trano, cas non potà evitare l'urio col carrettone, il quale riporto alcuni guanti. Il Ve-rico fu degli agnoti della tranvia dichiarato in travventione. Bisogna bens amere testarili per con-dura un carro sul binari! Monellerie. — Il fattorino del carromone N. 50

Michaellerie. Il fattorino del carromone M. 30 della Società Belga sul como S. Martino denuncia su, ieri sera verso le S 1/2, a due guardio municipali, che pochi istanti prima tre giovinetti avevato lauciato saten la vettura a tra lo gambe del passeggieri un gatto morte e il additara essendo ancora essi poco

gatto morto e li additura ensendo ancera eni poco distanti. Lo guardio a tale denuncia raggiuosero i tre monsilacci e il dicilarazco in contravvenzione. Essi nono Rosso Loigi, d'anni il, meccacico, Daidelo Gimeppe, d'anni il, meccacico, a Cardens Natici, d'anni il, imbiencatore.

Gil ignoti. — Ad ora imprecimia ignoti ladri e'introdussoro, mediante chiave falsa, nella soffitta abitata de corta Pierio Domenica, sai corso Vercelli, N. J. ed ivi rubareno L. 23 in denare e diversa biancheria dal valore di L. 60 circa, possis se me andarono sanza cesare distarbati da nessuno.

— Un'altra impresa Ignoti isdici, mediante grimaldelli, ponetratono nell'abitazione di certo Alcialo Simone, in via Niam, 62, piano 1º, acassinarcon due guardiarebe e vi rubareno eggetti d'ore, d'argonta, effetti di vestiario e L. 5 in nonete, in tutto per un valore di L. 184 circa; quindi se ne andarono conservando l'incognito.

Chi ha perviluito il gioriamonete ? — lori mattina, durante la cerimonia che compieva la Denatura de Petrajore de l'entragione de compieva la Denatura de Petrajore de l'empire de l'entragione de l'empire de l'empire de l'empire de l'empire de l'arconspieva la Denatura de l'arconspieva la Denatura de l'arconspieva la Denatura de l'empire de l

mattina, durante la cerimonia che compleva la De-putazione barcellonese sulla tomba del Principe Amedeo e Soprega, una guardia campestro di servisio riaventa sul plazzalo della Basilica un portamonete di pelle nom contenente una discreta somma e le consegnò all'Ufficio di polizia municipale. Pescatori di contrubbondo. — Du guar-

Pescatori di contrabbascio. — Dus guardia campestri della stanione di Bertodia, periustrando inri mattina nei dintorni della cascina Oscila, sita nella regione Vanchiglia, sorpresero cinque individui che pescavano nella segno della Dora con ordigni proibit. Alla vista degli agonti i pescatori si diudero alla fuga, abbandonando sul sito una rete a sinascico langa dieci mutri, parecchi aggetti di vastiario ed un portamanete contenente pochi soldi. Non emendo sinto possibile di regginageri, la guardio campestri sequestrono gli oggetti abbandonati.

Lia minatte poco gentific. — Carta Fegliatti Anua, d'anni 40, devetto iori recarri all'Ospedale di

Ca attente poco gentilo. — Carta Fogliatti Anua, d'anni 40, devetta iori recarsi all'Ospedale di San Glovanni a farsi medicare diverso lesioni ed cochimosi in più parti dal corpo, genribili in ten mono di quindici giorni. Intercogata sulla provenimara di quelle..... careaze, narro che poco prima, irorandoni nella propria abitazione, in via Asti. N. 6, coll'ananhe, cirtia P. Giovanni, venno a diverbio (senna precisare il motiro), celte dall'oggetto dei suo cuera era stata così percosa. Caro quell'amante!

Arrestatore a bercosa. Caro quell'amante!

Arrestatore a indesespe sila ric'appularea fiori la harriera di San Paolo una quindiena di persona tra tiomini a donne. Fra queste: Festa Margherita, colpita da mandato di cattura per infrasioni a certe disposizioni che la riguardano; Troviani Ethore, colpito da mandato di cattura per furio; Monticone Giorgio, facchino, rientrato perché dovora stato conchunato; Diivero Carlo, d'anni II, colpito da mandato di cattura per porto d'armi senza lida mandato di cattura per porto d'armi senza li-cenza; gli altri arrestati sono i sollti questimati, so spetti amanti della robe altrui, abbrinconi ed altri

sprettacoli — Mercolcali, il agusto.

Alfieri, cre 8 Sti (Comica Compagnia Milanese) —

Ona periola a la morra, commedia — I predesa
del Teceppa, forsa. — Os milanes la mor, vandevido.

BALSO, cre 8 Sti (Comp. d'operette Stravelo) —
Il babbo s l'infriguate, aporetta.

ARENA, cre 8 Ità Comp. dramm. Lina Diliganti —
La satira e Parial, semmedia. — Strata d'onero
dell'attere Lodovico Pagliarini.

STATO CAVILE. — Torne, if agosto RED.
RANCITE: 10, clos maschi II, fermine II
MATRIMONI. — Canardi Giacomo — Bertino
Brunet Domenica — Martini Ernesto con Ulrich
Maris — Sollietti Antonio con Geospietro Marianna.
MORTI. — Pallotti Marco, d'anni 9, di Torino.
De Charbonneaux M. — Douati, id. 20, di Haveona.
Venara Madd. a. Botto, id. 69, di Torino, bestirios,
Giniobona Cavalchini-Garcioti b.V., de 75, di Tortona.
Alessio Lucia n. Dell'Orta id. 31, di Ben. marta.

Gnidobona Cavalchini-Garofoli h.V., id. 78, dl Tortona. Alessio Lucia a. Dell'Orto, id. 8; di Bro, sarta. Ravera Rave a. Gravino, id. 70, di Montiglio. Castelli G. n. Bertolone, id. 70, di Montiglio. Castelli G. n. Bertolone, id. 71, di Caselle, centadina. Gilli Caterina n. Oddenino, id. 25, di Pralormo. Bottisio Giov., id. 50, di Benevelle d'Aiba, occahlere. Sala Felice, id. 78, di Monticalli, ex-partinalo. Testore Mario, id. 18, di Cavano Canav., merciala. Chiarbonalla Giuseppa, id. 18, di Casellette, tensirrice. Barbero Lucia, id. 14, di Sampierdarona, encitrice. Panzorao Terusa moglia Nisia, id. 34, di Belnasco. Bochas Borbera n. Unglieri, id. 40, di Chieri. 172 10 minori d'anni ?.

Totale complessivo 28, di cui a domicillo 17, negli capedall 9, non residenti in questo Comuna 2.

Telegrammi particolari commerciali.

Mercato scatemato. PARIGI, 12 ogosio (sera). PARIGI, 12

Receare reuse 88 disp.

resinate dispenibila

Murcase forme.

Essecure biance N. S dispenibila

a d mesi da citabre Fr. 35 -Mercato fermo.

LIVERPOOL, 12 agesto para).

Coical — Mercato fermo. — Cotoni indiani sestemati.

Liverpool — Mercato fermo. — Cotoni indiani sestemati.

1.007 Vendite della giornata di oui per la speculazione Importazioni Americani a conseguare E 41:64 pal corrents pal corrente HAVEE, 12 agosto (sera).

Chiqui — Vondito della giornata balle N. 2,003 Mercato fermo. oft — Vendito nella giornata — sacchi N. 20,000 Mercale formo.

MANCHESTER, 12 agosto (erra) Mercato calmo. BREMA, II agosto (sers). Patrolis - Mercaso fermo. \* ruffinato dis. Rpmb. Fr. 6 ... ANVERSA, III aqueio (sera). Marcato farmo.

MAGDEBURGO, 12 agosto (sera).

Zuenro di barbabistolo — Morcato calmo.

Carmanio 68 disp. scellini 11 Z.

MARSIGLIA, 12 agosto (arca).

MARSIGLIA, 12 agosto (arca).

Quintali 8266
0800 Francisto — Importazioni Quintali 5236
Vendito 0600
Mercato calme, tondenza in favora dei compratori.
Mercato d NEW-YORK, 12 agosto
D. 158 14 Cambie at Londra D. Cambie at Longs
on Parigi
Petrolio Standard White
Cotone Midding
o New-Orleans
Spedianni per l'Inghilterra
Balle N.
Sysmente cosse Framento rosso Granoturco Porino extra Nele cereali per Liverpout 128 Caffe - Mercuta costenuto. 20 113 20 814 5 9116 Zuccaro Mascabado N. 12

> LUIGI ROUX; direttors.
> BELLING GIUSEPPE gerents. Directone ed Aniministracione : Via Davide Estalotti, N. 1 (Piazza Solferini

Carollus Riggetti auta Bertogilo ed i figli Effalo e Camillo annunciano l'irreparabile pen

(ascenda nel suo villino a Fabello)
o in pari tempo chiedono venia a coloro cui in que
sta lattuesa circostante non fosse pervenuta la dolorosa partecipazione.

CONVITTO CIVICO di CARMAGNOLA

Il. Liceo - B. Ginnasio - Scuola tectrica - Scuole Ele-mentari commali. — Co' primi d'agoste incomincierà un corso regolare accelerato per gli casmi di ripa-razione. Dirigeral al Rettore cav. prof. Grillo. 250. L'essens di Sandale, questo delicate profume of-ferto alle divinità indiane, per fortuna della gioventi' ha preso in medicina il posto del volgare balsame di copalbe. Preso alle siato pure, sette forma di piccole capsule rototide come le prepara il sig. Misty, opera in quarantotto ore delle guarigioni che in al-tri tempi richiodevano delle sottimane di curs. — I medici preserivone con ottimo successo il Sandale Midy ancho contro le coliche nefritiche a i tatarati della vescica.

## BANCO di NAPOLI

Contabilità generale Situazione dall'11 al 29 luglio 1890.

Capitale sociale a patrimoninia accertate atile alle triple circolanione L. 48,750,000. Attivo. Cama e riserva L.

Fortefoglio — Cambiell a readensa non maggiore di 8 mesi L. 186,450,789 20

Id. a scalenta magg. IL 106,720,925 Ob 135,478,276 96 Boni del Tesoro a scad, 12,390 00 non magg. di 3 mest v Id. a scadenza magg. di 3 mest Cedela di Bendita a cartelle estratis
Anticipazioni
Impieghi diretti — Boal del
Tesoro acquistati diret-10,070 16 90,855,917 30 tamento . 2,078.146 --Fondipubblisis tituli 18,767.346 32 81,488,451 Fandipublishe sitsis 18,707,300 32
humebili
Altri implegbi diretti 18,067,558 50

Tiali — Fandi pubblial e
titali per conta della
massa di rispetto
Id. id. pel fando pensioni ocassa previdenza i
Effetti ricevuti all'in-

B.S.I.I. SAL 50 6,814,841 50 COSTE 47,074,075 75 rediti 14,784,554 06 Depositi 72,809,514 0 Partite varie 508,914,674 02 Spose del corrente esercialo da liqui-

4.851,207 6A daral alla chiunura di esso Totale generale L. 003,269,111 08

Passivo. L. 45,750,000 ---Capitale Massa di rispetto Massa di rispotto

Circulazione — giusta il linitte fissato dalla logge
30 aprile 1874 (1) — 321,445,010 —

Li. di coperta da alnettanta riservo Ri Di
12 agosto 1883 u 50 novembre 1984 — 83,408,274 —

Conti correnti edaltri debitta vista (2) L.

Conti correnti edaltri debitta vista (2) .

Conti correnti et titoli per custodia. . 22,750,000 --

Depositanti eggetti e titoli per custodia, garantia ed altro Partito varia · 0,850,011 0T Totale L. 506,870,000 76)
Rendita del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusara di esso . 6,803,420 80 darsi alla chinsara di esso

Totals generale L. 0.3,319,111 03 Il Itagioniera Generals You Il Commissario Regis D. Consiglio. La Sada di Terino del Banco di Nagali : Scontar a) Codolo di rendita italiana;

scadonil as intic la 6) Banul del tesoro g) Marti del tesard | France ove da San billmenti proprii, Rappropentana a Corrispondense:

State, o da ceso guarantiti;
Accetta per l'incano effetti scasienti su sutte la
Piazan ovo ha Stabilimenti o Corrispondendi. Gil
offetti scadenti sa Torino sono incassati grafici

effetti teadenti in Terino sono incamati grafuiinnesti:
Emerito Fedi di credito e l'ocidi cambiari gratulu
pagnisii a cisia in tutte la l'inero ove la Stabilimenti proprii, l'appresentannes e Corrispondente;
liteove depissitii in ceale corrente al inferenc con
un disponibile glornaliero di lira castonida;
l'apprese operazioni di credite fondario sotto forma
di mutal o di conti correnti e con essalizioni di fopere, quando trattisi di miglioramento di cultura,
SAGGIO dello monto 6 00; Id. dogli interenti sulle
anticipazioni 6 the; Id. id. sui conti correnti
passivi 3 tgi 00 a 3.

(1) Sono d'aggiungersi L. 1,831,050 equivalenti si
biglictii di Banca Romana nelle Coise del Banco e
da delursi L. 877,000 ammontare del prestito III
Provincia di Cagliari.

Pravincia di Cagliari. (8) Caria sominativa L. 28,651,869 48.

Chi domanda cambiamento di edizione, d indirirce o fa reclassi mandi sempre l'indirizzo stampato.

#### LA STRADA DELLA GALERA

ROMANZO

EDOABBO CADOL

La strana cosa! E quali incluttabili consequenze! Massimo um al punto di non pater sottrarsi alla complicità di un delitto so non rendeudosi, da solo, autore di un altro dellito. Singuire all'omicidio coll'omicidio... non v'era nitro. l'entimento, ritorna inten-minato al bene, orrare della primo colpa, nulla gli merviva; no, impossibilità assoluta di arrestarsi sulla china del delitto; bisognava precipitarsi; per oritare

china dei delitio; bisoguava precipitarsi: per ovitare di occidera egli dovera uccidere.

La cola diferenza fra i due omicidii era che l'una, allivo; comportava la passibilità del castiga e dei dismore pubblica, mentre l'altro, negativo, prodotta dall'inazione, assicutava l'impunità! Non si passa in giudizio per aver lasciato prender freddo ad un mallata e per non avergli data a tempo ed alla dose prescritta la medicina che deveva palvario.

Ob! le tentazion!! le tentazion! verliginase che la assilivano in omiti no multarmi mando, solo a solo.

assalivano in quelte ore notturne; quando, solo abole, nel allensio della camera chiusa, coll'nome che poteva perderio, egli la vedeva na mara di minuto in minuto verso la fessa già scavata. È dire che non vera nom-meno da spingerio; ulont'altro a fare che a vederio

lo sguardo fisso sull'orologio per aspettare il minuto preciso in cui amministrare la medician. Massima si enti una notte, più delle altre, termentato dalle sae

Il minuto atieso la raggiunto dalla luoga lancetta e blassimo fece un posmi per avvicinarsi al letto, poi si fermò. Una forza misteriosa lo inchindava sul luogo e nell'athurmazione della fobbro egli vedera svolgersi o neiramename della lobbra egil vedera evolgersi aul quadrante dei pendolo tutta la sanguluosa cerimonia del applisto. Quel quadrante si modificava; pareva incorniclarsi fra le mara di una prigione della Roquetto. Coll'orecchia teso egil credova udire il ramore della ved dolla folia che aspettava, fuori, sulla piazza, il passaggia del condomnati; più gli parova sentiro salla muca il contatto dello cebola che gli tagliavano i capelli e la camicia...

ed gli parova sentiro sulla nuca il contatto dello cesola che gli tagliavano i capelli e la canicia...

Ed era così facilo versare il contenuto della boccetta sul facco: Chi ne saprebbe mai milla?

Di già egli si chimava con quell'intenzione, quando,
gettando nuo sguardo verso il letto, rimase shalordito: Nicola, cogli occhi susuratamento aperti, lo
contemplava con una capressione intraducibite.

Per una specie di soconda visto che certini spiegherebbero colla purola integratizmo e che non era
probabilmento che una coincidenza, dopa tutto, piansibile, il malato indovinava i pensieri del mo complice. Inerte, improble, soficate, incapare di pramaziaro una parala, di faro un movimento, egli assisteva
mentalmente alla lotta che si contattava nello spirito di Massipa; si vedeva ballotheto fra differenti rito di Massimo; al vedeva ballottato fra differenti considerazioni e sapera cha le meno favorevoli alla condinuazione della sua esistenza erano quello che arevano, certamente maggior pass. E anch egll si dicevas

— is cheara; the initiase movine of eccelo libero e trionfante. Perche aviebbe scrupeli? Lo stease l'ho famigliarizzate coll'idea dell'ombolido, lasciandogli capire che, in certo qual modo, petrebbo divenire colla-

beratere della merte di suo zio. E che cosa ha da faro per eberazzarsi di me? Nulla, mull'altro che da

Se nella gola del lapo.

Non aveva pite an momento di riposo. Usoito dalla crisi, riprendendo pumesso delle sue facultà, una serio d'interrognatori fulminanti sorgevano nella mi monto d'interrognatori fulminanti sorgevano nella mi monto la monto sarebbo stato cise Massimo avesse scoperto il luogo dove Nicola aveva nascosto una certa becesta il cui contenuto, preparato a sem bell'agio da lango lumpo, cea destinato ad Artaro. Il contenuto non era altro che mi famoso velono.

Se Massimo l'aveva travala non aveva potato shagilarsi sulla son destinazione, e il mi ultimo serupolo avrebbo ceinto davanti all'avidenza dello intonzioni del muestro. Sarebbo stato anzi abbastanza originale che questi avesse preparato da sè di che im-

conclude che questi avesse preparato da sè di che im-pedirali di compiore il mo dellità. Quando Massimo s'avvicine al letta col escentito di medicina, Nicola, nell'Impossibilità di difendessi

altrimenti, serni i denti com tutto le mas forze. Ciò

coratore della morte di suo zio. E che cosa in da aro per sbarazzarsi di ma? Nulla; unll'altro che da assistre egire la matara. La ferra d'increia gli basia. I quali rischi? Nonmeno l'embra d'uno. Al L. fran-amente, se fossi el suo posto:...

En essera rispondensi.

La consegnanza possibili.

In essera percettio i sensi, non sentivo più nesente, se fossi el suo posto:...

La consegnanza possibili.

Non esava risponderst.

Poi, a sua voita, veleva le conseguenze passibili dell'omitidio premeditate; v'era la di che spaventare un giovane pusillamene, tonto più che quel giovane, godendo già anticipatamente della fortuna tid suo parente, non aveva altra ragione per augurarsi di creditare se non quella di ilberarsi precisamento dell'acuno il cui poteva disforsi ben più increamente o ben più prontamente soltanto increciandosi le braccia.

Ai deleti della malattia i aggiungavano un terroro inserno della malattia i aggiungavano un terroro data non la prodotto milla per me; il primio mi senge al momento di prenderio! U rabbal... E so fine i cui pote del tapo.

Non appra più par momento di riposo Usoita della.

Non appra più par momento di riposo Usoita della. boon impiegato, avrel, a quest'ora, un interesse nella Casa, delle rendito notte, il benessore, is considera-zione, la pacet...

Hisogram credere che il miscrabile fesse ben maiato, purche, invece della improcazioni chaiche che era solito emettere, fu un singhiozzo che gli singgi dal petto; e fureno lagrimo ardenti che gli bagnarono la

L'indomani, quande Nicola el vido solo; — Massimo factiva lezione, — raccolse tutte le sua forzo e si trascino, in ginacchio, verso una scrivania le cui casello erano piene di libri, e togliendo con precauzione due o tre volumi, aliqueò la mano a tocco uma boccetta.

Il luracciolo, accuratamento legato, era intatto: il
liquere, limpido e chiaro: riempira la baccetta fino d collo; Massimo non aveva trovato il veleno Instinate ad Arterot.

— 16 avote l'incubo — penso Nicola. Rimien tutto al pesto, ma nel momento di entrare el tetto le ferze le tradirene, e della classe si adi l rumor sordo di un corpo che ende a term.

CAPITOLO X

Nella atessa casa, un bravitomo, padre di famiglia, la cal moglie ed i tro figli provano disogno dal suo lavoro, acino onesto e laboriczo, avova esattamento la stesma majattla,

la stessa malactin.

Era una cosa camonia pel medico che curava Nicola o quell'inono. Nun el vodova nessana differenza,
o la ricetta cho facova al secondo era semplicamento
la copia di quella cho avova fatto al primo.

L'uomo diabbene mari, e Nicola, già allegro a forte,
la accompanza al Cimiliara.

lo accompagno al Cimitero. Perche non il contrarlo? Perche? Chi aveva incine cost? Mistero! S'avrebbe un bel dirne, sarebbe tempe perso. É cost. Rianane a sapere, d'altronde, chi del

duo ci aveva guadagnato. Ent si, Nicola sa l'ora cavata, o tatto floro, più gioviale che mal, il tuon apostoto.

L'avventura però non potern passaro senza van-L'avrentura però nell peteva passaro senza vantuggio por la sua esperienza. Tornato di così lontano,
egit a ura detto che bisognava finirla e ragglungerio
flunimente senza indugi, sonza pauro, quello scopo
proposto ai spoi appoliti da così gran tompe. Al
diavdo la dilazioni, la tergiversazioni! So hassimo
mu ura contento, tardo peggio per lul! E in quanto
a lazianzi atrangolare, Ricola aveva in lasca un bol
coltello affilato alte gli permettava di tenare in distanza lo strangolarore il più delerminato.
Terebo, infatti, avrebbo uncora aspottato? Sarabbo
stato tentare la fortuna, le cone ossendo proprio al

stato tentare la fortuna, le cose ossendo proprio al punto in cui, senza esporsi troppio, si petova procurare diritti di successione allo Stato.

Gil è che, dope la malattia di Nicola, Aviaro era venuto nuovamente a consigliarsi con lui; avova aspattato, il pover nomo, che il maestro fasso pionamenta

ristabilito per metterio a parte dei suoi progetti.

# Anno V.

L'ANNUARIO D'ITALIA, l'unica opera del genere condinvata dal R. Governo, fu premiato con Medaglia d'oro all'Esposiz. di Liverpoel 1886, Buenos-Ayres 1886, Bruxelles 1888, Colonia 1889, con Diploma d'onore all'Esposizione di Londra 1888, e con Medaglia d'argente all'Esp. di Parigi del 1889. L'ANNUARIO D'ITALIA comprende tutto ciò che è e che si fa in Italia. Dà l'indirizzo di tutti gli Industriali e Commercianti italiani residenti in Italia e all'Estero. Indica le migliori Case Industriali e Commerciali d'Europa, dell'Asia, Africa, America ed Oceania.

L'ANNUARIO D'ITALIA in due ricchi e splendidi volumi di oltre 4000 pagine e due milioni d'indirizzi, costa: Lire 25 dopo la pubblicazione - Lire 20 per sottoscrizione prima della pubblicazione

Per acquisto rivolgersi ai

GENOVA

Via Roma, 10

Concessionari esclusivi della Pubblicità

Ufficio Internazionale di Pubblicità

Calata Trinità Maggiore, 39

13, Via Santa Teresa

TORINO

II Direttore di una

fabbrica di smalto

in Germania, pratico dell'Impiante

n della contructone di simili stabi-

PICCOLA INDUSTRIA

da impiantaral in ogni Comune con spesa insignificante. Articolo di primissima necessita e di grando

consume. Attune one faciliasims

alla pertata di chiangto e vantag-giosa. — Serivore con francobalio g P. Glaty a C., Milano. H 581 M

Buou impiego di capitali.
Por ritiro dal commercio si ri-

Via Santa Teresa, 13

PALERMO Via Schioppettieri, 1

78723

ROMA Via delle Muratte

Courmayeur.

Alloggi mebiliati con cucina e getti inpegnati presan il Barneo nuova contrusione, a messa surda dei begni a delle corgonti, frazione sitte, n. S. plano primu, a Larmi, dirimpetto all'Hélal e Ristorneti cutro il messa el stranto de Moni-Blenc.— La casa a gosto, poiche cella fine dei meterroritati del messa el provvista d'acqua potabile, cossi desimo il Barneo si chiude. C. Sir curetto, carotte e personale di servicio. earotte e personale di arrylale. Prezzi moderati.

tro con sompaleo.

Via Lugrango:

Un alloggio di 7 mambri al
primo piane.

U 2020

D'affittare al presente Co Magazzine copertu, unite e so-partus (1000 mg.), con pavimento d'astalto, binario di ferrovia, ..... leasti necessari per sifeto. Serimme al N. 45-2941 T. Hus-tension e Vogier, Thrian. Per L. 1000s Grandine aling-

The congrated of the state of t

Amori o scandali, Sogreti per in-namorare, Introces d'amore: opo-Amori o scandardo d'amore: operativa appointa appointa L. 150. — Lo sera sergesta d'oro. Giusco intallibito di lorno o gonterna L. 150. — Spedire veglia all'aditore E. l'ofitti. Milano, pisato S. Nasar. 31. — Sperant. farti piaesro il cabba-sperant. Sperant. farti piaesro il cabba-sperant. Sperant. Contanta fondemonta tro-

Taio (Bidet) in goussia plegantato che Costanza felicemonto tronovità ed altri per into. — liati
men hOTA, Torino. (S-)115 0 351

Spermana.

DIFFIDA.

Cercasi abile viaggiatore The affittante pratos allegated and a statement a drotria Carlo Alberto, 28:

Un allogate di 8 nombri al piano terrono; uno di 6 membri al piano; una hottega e retro con soppulco.

ASSORTIMENTO LANTERNE & GLOBI

DEPOSITO

MILANO

Corso Vittorio Emanuele, 18

Polyeri da carcia delle migliori qualità liment, effec paste in Italia. Ga-manima la merce di ottima qua-lità. — Seriv. alle iniz. c 2546 ? . Hansenatzin e Vogler, TORINO maximuali, estera e da Prezzi limitatiesimi.

VALERID . NIENA Sacr. U. CAPELLO Difficio par le com missioni e vendita al minuto via Van-chigila, N. 18, ne-cartile, Torina.

O tire settimanail assequate ad nomini o donne sensa dover la spince l'impiego attuale. Lavore facico e da farsi in casa, copie in imicano, acritturo diverso, ecc. — Serivera Cirottoro Chasa Labo-ticci, 81, run S. Marc, Pravis-He Estalt.

Album Probito

Servery al N. 28 o 2805, Ufficio di Pubblich Hamenstein a Va-

o ragina, Restituzione del danare si por roddidanti, come con constituzione del danare si non modelidati, come con continuo continuo con continuo c

Avendo abbelliti i locali ed escando fornito di scolta cuoina, apora di vederal onorato da numerosa ellentela.

Farmacia TARICCO, plazza S. Carlo, Torino Repositi: Rome, farmacia Plint: Conco, Fornoris; Alessandria, Molmari.

PASTIGLIE BISMUTO MAGNESIACHE. Questo Pastiglio sono oscollorio fariance discativo, autinor-vaso, antimeldo, crampi di strunco, flatulorio, cattivo dige-stingi, debolezzo di ventricolo. — Ecatulo da L. # o Z., pacco portale cour. 50. Esigere la firma quingrafa Taricco.

Collegio-Convitto di Sampierdarena

L'Acqua di chinina il A' Nigona o C. 6 dotata di fragtanta deli-

L'Acqua di chinina di A' Nigono e C.' è detata di fragnaza deliman, impediare impresidatamente il caduta dia capti e della barta nonmala, ma ca nervela le sviluppo, referitendo lare forza e marbialezza. Paneomparire la feriora di assigne alla giovinceza una lu-surreggante capgiolitza fino nila pri tarba recoltanta. Si vende fa Ante (finoment) dia
f. 2.— 1. 50. 1. 25. ed in dottorio da un disca circo a L. 2. 50. e

'L'Acqua Anticanibio di A. Migono o C. di scare profume, ridona in
pesa tempa a capella ed alla barba imbanchi il colore primitro. In fresciregga e la leggantia della giovinceza, seura circus danno alla pello ed alla
astura, en interime di la più facilo ad adoptara e pon cango invisiure. Non ò
una tinizara, ma un secus morena che non marchia nel la bizandiria, no la
pello e che agiane sulla cute o sulla radico dei capella e della bagita, imper
conseguiron un allatta comparata per conseguiron un allatta comparata per Cotta I. 4 — in bungha.

I suchiciti creticoti si constante la Afigio Migono o B. Via Toriao f. Millatto, da tiati i correctioneri, preferente e carministati.

rino 12, Milano, da tutti i porrucchieri, prefunderi e farmaciati.

Allo spedizioni per pacco pattolo applungero Cent. 70.

Aurio III.

Posisione incantevele, in collina, fra glardini ed aranceti, dominante la citià ed il mare. Insegnamento secondo i programmi goverativi. — Educacione civile, merale, religiosa. — Corso elementere completo — Scuola leculca paraggista — Ginaselo. Si proparane cilitari per la Scuole militari e di marina.

Non si riceveno prè di 50 element, incelto locali resentenzante resultante di marina. Le domande al care. A. BOGEAANI, Direttere del Col-legio e delle Ecarle civiche, serione eccilentale di Samplerdarene, via Mercato, 10 G (Villa Narizzano).

Società GIORCELLI e PERINO in liquidazione Da vendersi ad ottime condizioni:

Mattanelle comento di speciale fabbricazione; N. 5 bilianetera forre e ghisa; stamply mobili di attrozzi speciali all'industria ceramica; tettolo a materinii di demolizione diversi. — Rivolgersi al liquidatore della Serieta: Buy. Giovanni Appiani, via Zecoa; 10.

LO SCIROPPO PAGLIANO
Rinfrescativo a depurativa del sangue con speciale Brovetto
del Governo d'Italia per marca depositata. del Prof. ERNESTO PAGLIANO

in NAPOLI, Cabila S. Murea, n. 4 (casa propria). Sigero enlla Baccolin o sulla Suntoin la mesarca depositata. Paigere salia Baccotta o sulla mentora la senze o soppresen.
NS. Le Caso ERNESTO PAGLIANO IN FIRENZE o soppresen.
NS. Le Caso ERNESTO PAGLIANO IN FIRENZE O SOPPRESENTATION DE L'AMBRE DE L Rivendite in Toristos Parounes Taneco, piazza San Carle; C. R. Sentarranean e Fran, piazza S. Diovenni, P. Morganio e Piazo, vin del Millo e piazza Bodoni, n. b. H 2001 M

#### MALATTIE SEGRETE.

PHILOLE BALSANICHE senza merchele, lastice rabili per guarire gli scott recenti e createl, ritunz ena di prino, catarri di vescion restringimenti usetrali, cata la Go L. 3 50. - INTEZIONE INDIANA, guarisca qualunqua acola acora centro no caucitos me astringanto. L. 2 c 5.
Fermacia OHIAFFRINO, plasas Paleocapa, e via Venti Sectional 7 (gld via Provviduna), Torino.

Borgonti salso-ferraginose (sale di Glauber) e sorgenti terroso-alcalina, acido-carbonicha, lagui salati, a vapore, gas, od srla calda.
Nuovo Sabilimento identerapico — Spedicione della naque milasrati si marso della Stife Topler Bromenviccondung. — Nuovo edilino per la produzione del sali. — Spedizione dei sali di sorgenti
caturali da Miller, Philipp & Ct. — Unione ato approvamente contratte.

- Illuminazione obstrica della città.

Stugione dal 1 maggio at 30 settembre. Prequentato da 15,000 persone (non comprese quelle di pas-

Prospetto gratis prosso il Mantelplo. Il 1507 V

AGOSTO: giorni 31. — Fun della luna vel care, mesa ; U. Q. — 15 L. N. — 23 P. Q. — 31 L. P. Biercoludi 49 — 32° giorna dell'anno — Sola usaca b. 10. tr. 7,2) — Santa Halleagada regima. Grovell 14 — 23° giorna dell'anno — Sola usaca 9,151, tr. 7,25 — Sant'Alfreds martire.

Temperaturio di Torino. — il agneto. Temperaturi estreini al festi in gradi centesimali: minima 420,0 massima 420,2 Acqua caduta mm. 10 Min. della notta del 13 420,4.

Pallimentt. — Treigo. — Faitmento Detta Saxel

C: a curatore conformato Pavy. Pietro Gianotti.

— Fallimento Societa Comporativa Pietro Gianotti.

— Fallimento Societa Comporativa Pietro Gianotti.

— passito L. M. M. 12. — Fallimento coningi Fontania delegaziono sorveglianza verra nominata il 18 sorrente. — Fallimento Garani e Cravero prima admanza credizori 18 corr; verifica crediti verra chima il 18. — Fallimento Ferrero e Duzo resa ronti, il 2 settembra p. v. Societa - Rivelusiant - Turine - Con private Turca aucro

serittara tra Carlo, Abselmo e Calsia Francesco venne risolis is Secretà tra essi costituita, corrente porte la ragione C. Arselmo e C. La liquidazione sarà fatta dagli stessi sort. — Tra i signori Vittorio Crettia. Antonio e Gio. Battista Carlevato venne rusita la Società fra luro costituita sotto la ragione Crettia e C., consullandosi il tutto nel soto Vittorio Crettia.

Horra di Vienna, IL. Cambio so Parigi 45 58
Mobiliare 398 SolCambio su Lendra 115 50
Lombarda 148 BolLire italiane 55 20
B. Anglo-Austr. 168 60 Rondita Austriaca 80 60
Hanca Kasionale 500 — Lid. Austria. 109 60
Argento in Baucon. 100 — Londra, 12 (Chinspra).

Consolid, Inglese 5% U16 Egizana 1843 90 12 licadita Italiana 16 16 Versamenti fattialla Banca Argento fino 14 12 Etirate dalla Banca d'Inghilt. L. sterl. 68,000 Singnuolo 74 12 Etirate dalla Banca d'Inghilt. L. sterl. 68,000 Etirate dalla Banca d'Inghilt. E. sterl. 68,000 Etirate dalla Banca d'Inghilt. E. sterl. 68,000 Etirate dalla Banca d'Inghilt.

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

Chiango della Harsa di Parigi, 12.

the supplied that the same of the property is

Boren di Genome, 12 agnato Ar. Ferr. Mediterr. 199 -Rend, Ital. cont. '85 Efficient di Genova —

\* f.m. 185 II Canta generale —

Az Banca Naz. 1746 — Sovvenz. p. Imp

\* Credito Mobil. 506 — Nav. Gen. Italiana 500 —

\* Ferr. Merid. — Società Veneta —

TORING: — Bollettino settimanute del mercuto del lestimo dal 1 al 10 agosto 1930.

Specie a quantità del bestimo ceposto.

Buol 39 — Tori 10 — Manni, Manne o Mergie 90
— Vaccho 7 — Sainti 875 — Vitelli 126 — Suinti 06
— Montoni, Penne 60 — Capro 06 — Agnelli 160 —
Capretti 00 — Totalo 1115.

Harre e caristà.

Basint. — Piemonteal di pianura e di montagno, piacentini, reggiuni, parantgiani, modenen, toscani, romagnoli, lumbardi, venoti, andi, o motical diversi.
Chadesioni generali del tastamer buone. Rame e marietà che canno progressionomete mistlorando Bonial. – Pianteneni di pianura e chiarini.

Prema degli animati vivi da mucello per miriagramma. Sanati de L. 9 73 a 1056 — Vitelli da 7 25 a 820 — Buoi e Manzi da 7 00 a 7 00 — Torolfi, Tori, Moggie o Manzo da 0 00 a 0 00 — Vacche e Sociani in go-nera da 6 00 a 0 00 — Soint da 0 00 a 0 00. Animali macelinti nell'Ammanaciois municipale dal ul 10 agorto 1500:

Buol o manul 73 — Tori II — Vancho 7 — Torolli o Moggio o Manus 8 — Sanati 221 — Vitelli 122 — Solii 53 — Pecora, Montoni e Capro 64 — Agnelli e capretti II — Totato capi 1025 — Al tocumatura meinte deile seie in Zorina. 12 agosto.

Il Direttore Gereater A. Bertoldo, ...

ALT CONTRACTOR

TORINO, 1890 - Tip. L. ROUX & C